

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



M. C. Edmando

3 vols.



# IL PRIMO LIBRO

Dell' Opere Burlesche?

Di M. Francesco Berni
Di M. Gio. Della Casa,
Del Varchi,
Del Mauro,
Di M. Bino,
Del Molza,
Del Dolce,
E Del Fiorenzuola.

Ricorretto, e con diligenza Ristampato.

La questa nuova Edizione accresciuto d'alcuni.
Capitoli oltre quelli di Firenze degli
Anni 1551. 1552. , e 1555. , e dell'
intero Terzo Libro di Rime giocose,
e Burlesche d'altri Eruditi , e
celebri Autori.

IN USECHT AL RENO.

Appresso Jacopo Broedelet.

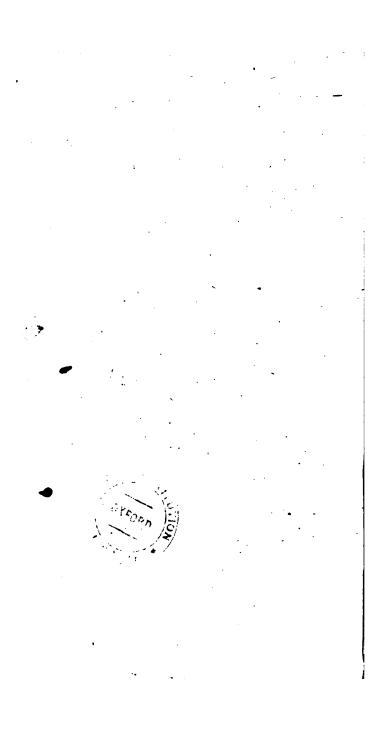

# Almio Honoratisimo, e motto Magnisico M. Lorenzo Scala.

Eramente che l'opere de M. Francesce Berni, che a mia giudizzo è Flaco amo de i più begli ingegnà, de è più vari spiriti, c de i più capricciosi corvelli, che sima fluti mai nella nelle Città di Firenze, banno, Magnanimo, e versuofo M. Laranco, ricevaso um tempo tente zrandifimo: fendo sfeite fuori, e State tanto nelle man degli kuomini, cost guaste, mal conce, lacere, e smembrate, per difecto solamente, e per colpa degli Stampatori: la qual cosa , senza dubbio alcuna è passita com poco bonero, e non fenza qualche carico di questa Città», e particolarmente dell' Accademia nostra degli bumidi, la qualo principalmente fam professione (sondovi tutte per sone dentro allegro, e spansierate ) della stil bur-

burlesco, giocondo, lieto, amorevole, e per dir così, buono compagno, il quale tanto giova, piace, diletta, o conforta oltrui, e del quale hoggidi è fatto tanto conto, bavuto in tanta stima , e tenuto in tanta riputazione, e non mica da plebei, ma da buomini nobili, e da fignori, bavendo le Petrarcherie, le squisitezze, e le Bemberie, anzi che nd, mezzo ristucco, e'nfastidito il mondo, perciocche ogni cosa è quasi ripieno di fier, fronde, berbe, ombre, antri, onde, aure soavi. Oltre che conducono spesso altrui, e guidano in un sopraccapo, ed in un sondo tale, ch'a pôterne uscire, bisogna altro poi che la zucca, e per lo più tuttavia se ne vanno su per le cime degli arbori. Ma tu, o Berni dabbene, o Berni gentile, o Berni divino, non c'inzampogni, non c'infinocchi, e non ci vendi lucciole per lanterne ; ma con parole non stitiche, o forestiere, ma ufate, e naturali, con versi non gonfiati, o scuri, ma sentenziosi, e chiari, con rime non stiracchiate, o aspre, ma dolci, e pute

pure, ci foi conoscere la perfezione della peste, la bontà della Gelatina, la bellezza della Primiera, l'usilità delle Posche, la dolcezza dell' Auguille, e i segreti, e la profondità di mille altre cose belle, e buone. che nell'opere tue, come tu steffo dicesti, quì, e quà si truovano sparse, e seminate: le quali ora noi con grandissima fatica , e diligenza raccolte, e ritrovate, e alla prima forma loro ridotte bavemo, per dover darle a benefizio universale, per utilità comane, e per passatempo pubblico, alle stampe; acciocche poi corrette, e ammendate fi mavifestino al mondo: la qual cosa confess' io apertamente, che no tanto bene, ne si felicomente succedere mi poteva senza l'ajuto, e l'accuratezza d'alcune persone, nen meno di grandissima letteratura, che di persettissimo giudizio, le quali, e per la qualità del poema, e per l'affezione, che portavano a essa Autore, non si sano Idegnare d'affaticarse in cercar l'opere fue, inviscontrarte, invivederle, e in recorreggerte, in gusfa tale che

se da esso M. Francesco riscontrate, rivedute, e ricorrette state fossero, poco, o niente sarebbero migliorate di quel ch'elle si trovano al presente. Rallegrinsi dunque con esso voi tutti gli amatori di questo poeta, e disiderosi del burlesco stile; perciocche non solamente le rime Bernesche, ma tutte l'altre ancora rivedute, e ammendate vi diamo di M. Giovanvi della casa, del Varchi, del Mauro, e di tutti gli altri ingegnosi componitori, che giudicato bavemo non indegni d'effer da voi veduti, e letti: Ma voi, generofo, e gentile Scala mio, a cui, e per volontà di Bernardo di Giuvta, e per mia elezione, fono indirizzate, con tutto questo libro insieme, l'opere miracolose del Berni, come a colui, che non folo da tutte le parti vi si convengano, ma sopra ogni altro, e molto più per la reverenza incredibile, che bavete, e per l'affezione incomparabile che portate, e a loro, e a chi le compose, l'uno, e l'altre dissendendo, bonorando, e a vostro potere alzando per insino al Cielo, vivete Lieto

lieto sempre, e ricordevole di loro. e di me, il quale spero, non come era dell'altrui, ma tella benerarvi delle cose mie, e dirizzarvi la prima parte, com' elle fiano, delle mie rime in fulla burla : delle quali bo già gran parte ridotte insieme per doverle stampare in questo secondo libro, che bavemo tra le mani, dell' opere burlesche, da varj, e diversi Autori composte: il quale se altro non cë s'interpuhe, uscirà tosto suori. Voi in tanto amatemi all'usanza, e attendete a darvi baon tempo al folito . Di Pirenze alli X. di Luelio M.D.XLVIII.

IL LASCA

# LATAVOLA DE' CAPITOLI

# DI M. FRANCESCO BERNI.

| المراجع | ٠    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A fracastoro a fac.                                                                                             | . 2  |
| In lode della peste                                                                                             | 7    |
| In lade della nelle Connie                                                                                      | . 12 |
| 12 lude delle nesche                                                                                            | _    |
| In lade de Chionni                                                                                              | , 16 |
| Lettera a una amica                                                                                             | -    |
| Post scritta al medesima                                                                                        | 20   |
| of Fra Lation 1.1 hims                                                                                          | 23   |
| A Fra bastian del piombo                                                                                        | . 24 |
| AMesser Antonio da Bibbiena                                                                                     | 27   |
| Sopra il diluvio del Mugello                                                                                    | . 29 |
| Sopra un Garzone                                                                                                | 32   |
| In lode dell'auguille                                                                                           | 34   |
| In lode de ¿ Carde                                                                                              | 35   |
| In lode della Gelatina                                                                                          | 38   |
| In lode dell'Orinale                                                                                            | 41   |
| In lode della Primiera                                                                                          | 43   |
| In lode d'e fristotile                                                                                          |      |
| A Messer Marco Veniziano                                                                                        | .45  |
| A Meffer Francesco da Milano                                                                                    | 48   |
| Alli signori Abati                                                                                              | 50   |
| GAI Candinal Intelin 1. 519 1:                                                                                  | 53   |
| In lode di Cardinal Ippolito de Medici                                                                          | 22   |
| In lode di Gradasso al medesimo                                                                                 | 58   |
| Lamento di Nardino                                                                                              | 61   |

| In lamentazion      | d'e Amore           | 63              |
|---------------------|---------------------|-----------------|
| Contro a Papa       | Adriano             | 66 <sup>.</sup> |
| In lode del De      | bito                |                 |
| In lode dell' A     | 100                 | 71              |
| Sonetti del me      | desimo              | 81              |
| Chi vuel veder      | r augutunose        | ned war         |
| LUTA                |                     | , 0,            |
| Chiome d' Arg       | ento fine . irte    | 83<br>• # at-   |
| * 10116             | • .                 | 83              |
| Ofpirito bizzari    | ro del Pistoia      | Q _             |
| Verona è una T      | trra . c'ba le m    | ura 85          |
| Vos che portafi     | le già spada.       | e pu-           |
| gnale               |                     | <sup>1</sup> 86 |
| Del più profond     | o,e tenebrofo ce    | ntro 87 ·       |
| rno-jar is noji     | era Donna,          | ch' ogni        |
| Jera 🛴              | •                   | <b>88</b> .     |
| Cancheri, e becci   | afichi magri ari    | rosto 8g        |
| La cala, che 1416   | Clamatic see throse | 71/1 00         |
| - DU PET CUITISETSE | TO MILLE OFFICE     | tota or         |
| TAND COURTED BY 1   | Dellegyini e m      | mei no          |
| CH ASTIMS, CO'S     | io le presti, e     | cb'iv le        |
| asa                 |                     | 07              |
| Ser cecco non pu    | o star senza la c   | orte 93         |
| Piangete Defire     | s ss caso borres    | ido, ė          |
| fiero.              |                     | 94              |
| Una Mula shiad      | ata dama china      | 95              |
| Codete Preti poi    | che vojtro Chi      | ri/to 96        |
| Signore, i'ho tr    | ovato una Bad       |                 |
| •                   | . # <b>#</b>        | Tu              |
|                     | ≼                   |                 |
|                     |                     |                 |
|                     | _                   |                 |
| •                   | ~                   |                 |

| Chi fia gsammai così crude                                   | <i>i perjo-</i> .<br>100 . |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Chi havesse, o sapesse chi sen                               |                            |
| Divizio mio, io son dove il.                                 | Mar be-                    |
| . gna                                                        | 101                        |
| Empio Signor che della roba al                               | trai tot                   |
| Può far il Ciel però, Papa                                   | Chimen-                    |
| _ ti,                                                        | 102                        |
| Fate a mudo d'un vostro ser via                              | ore 102                    |
| Un Papato composto di rispett                                |                            |
| Amor io te ne incaco                                         | 103                        |
| Erangià i Versi a i Poeti rut<br>Sè mi vedesse la Segresaria |                            |
| D'Autori incerti                                             | . 103                      |
| In lode del caldo del Letto                                  | 106                        |
| Risposta di Fra Sebastian d                                  |                            |
| <i>bo</i>                                                    | 109                        |
| In lode del pefcare                                          | 411                        |
| Del Firenzaole                                               | · '                        |
| In lode del Legno santo                                      | 113                        |
| Sonetto a una perfona fravag                                 | mee 117                    |
| Sonette in risposta del Firenza                              | 117 .                      |
| Di Messer Giovanni della<br>In lode del sorno                | refa 119<br>               |
| In lode del bacio                                            | 124                        |
| Sopra il nome suo                                            | 127                        |
|                                                              | 5-                         |

| ·                               |      |
|---------------------------------|------|
| Sopra il Martel d'amore         | 129  |
| In lode della stizza            | 133  |
| Del Varchi                      | - 23 |
| In lode delle Tasche            | 136  |
| In lode dell'uova fode          | 139  |
| Contro all' uova sode           | 142  |
| In lode de' Peducci             | 146  |
| In lode del Finocchio           | 149  |
| In lode delle Ricotte           | 152  |
| Del Mauro                       | -3-  |
| In lode della fava              | 156  |
| In lode della fava secondo      | 158  |
| In lode di Priapo               | 173  |
| Del dishonore, primo            | 186  |
| Del dishonore secondo           | 194  |
| Delle donne di montagna         | 199  |
| Delle donne wontagna secondo    | 204  |
| Del viaggio di Roma             | 206  |
| A Messer Ruberto Strozzi        | 216  |
| AM. Ruberto Strozzi secondo     | 220  |
| A Messer Pietro Carnesecchi     | 221  |
| of Monsignor Carnasecchi        | 224  |
| A Messer Gandolfo               |      |
| Alla signora Violante Torniella | 225  |
| Della caccia                    | - ,  |
|                                 | 234  |
| A Messer Carlo da Fano          | 239  |
| In lode del letto               | 243  |

•

,

| Ai Marchefe del Guafto       | 25 Ž            |
|------------------------------|-----------------|
| In lode de i frati           | 259             |
| In lode delle bugie          | 265             |
| Terze Rime di Meffer Bino    |                 |
| In lode del Maifranzese      | 274             |
| Dell' Orto                   | 281             |
| Dell' Orto secondo           | 287             |
| Contro alle calze            | 293             |
| Del Pilo                     | 305             |
| Del Molza                    |                 |
| In lode dell' infalato       | 310             |
| In lode della scommunica     | 316             |
| Del Dolce                    | ٠,              |
| Del Naso                     | 321             |
| Della speranza               | 326             |
| In lode dello sputo          | 331             |
| In lode dello sputo secondo  | 336             |
| D'un Ragazzo                 | 341             |
| Della Poesia                 | 346             |
| A Monsignor Gri.             | 350             |
| A Messer Daniello Buonriccio | 352             |
| Di Messer Anguolo Firenzuola |                 |
| In lode della sete           | 5.5             |
| In lode delle Campane        | 36 <del>0</del> |
| Iv Morte d'una sua civetta:  | 370             |
|                              |                 |

# IL FINE.

IL LASCA In lode di M. Francesco Berni. Vos,c'havete no già rozzo,o vile, . Mu dilicato, e generofo cuore, Venite tutti quanti a fare bonore . Al Berni nostro dabbene, e gentile. Alui fer tanto, con sembiante bumile, E tanto; c tanto le Musc savere, Che primo è stato, e vero trovatore, Maestro, e padre del burlesco stile. Eseppe in quello si ben dire, e fare, Insume colla penna, e col cervello, Che'nvidiar si può be, no gia imitare Non sia chi mi ragioni di Burchiello, Che saria propio, come comparare Caron demonio all'Agnol gabriello. Leggete questo è'l bello. Quantimai seceversinteri, e rotti, Tutti son begli, sarucciolanti, e dotti: E tra sentenze, e motti. Dotti, e facezie, tanto stanno a galla, Che a leggerli ne va la marcia spalla. Chi non ha di farfalla, Over d'Oca il cervello, o d'Affivolo, Vedrà ch'io dico il vero, e ch'egli è fo-E mentre al nestro popolo (lo. Intorno gireranno il carro, e'icorno, Fia sempre il noe suo di gloria adorno.

### IL SCALA A CHI LEGGE

Oi, ch'ascoltate in rime sparse il suone Di quei capricei, ch'l Berni divino Scriffe cantando in volgar Fiorentino, Usine nella fin quel ch'io ragiono : Quanti mai fur peeri al Mondo, e sono, Volete in Greco, in Hebreo, o'n Latino, Appetro a lui non vagliono un lupino, Tant's dotto, faceto, bella, e buone. E. con un stil senz'arte, puta, e piano, Apre i concetti suoi sì gentimente, Che ve gli par toccar proprio con mileo Non offende gli encechi della gence Colle lascivie del parlar Toscano, Un quanco, guari, mai sempre, e sollette. Che più ? da lui si feute. Anzi: s'impara com gioja infinita, Come vivor in debbe in quelta vict .

IL RLNE.

### IL BERNIO IN NOME DI M- PRINZIVALLE DA PONTREMOLI.

701 havete a faper, buone persone, Che softui, cha composto quella cesa, Non è persona punto ambiziola, Ed ha dierro la riputazione. L'haveva fatta a fua sodisfazione. Non come questi Autor di Versi, e Prosa, Che per far la memeria ler famofa, Voglion andar in stampa a processione: Ma perchè ognun gli sompeva la sesta, Ognus la domandava, e la voleva, Ed a lui son piacera quelta felta. Veni va questo, e quello, e gli diceva, D zu mi dai quel Libro, a tu mel presta. E se glief dava, mai non la rendeva. Ond'ei, che s'avvedeva, Ch'a Ma n'haverebbe fatti pochi avanzi a Deliberà levarsi ognan dinanzi. E venutogli innauzi Un, che di stampar Opere lavora, Diffe stampami questo in la malora; Così l'ha deco fuora; E voi, che n'havevase cansa fenga, Andateri per ello alla Bottega

IL FINE.

#### IN NOME DEL BERNIO

HI brama di fuggir maninconia, 🗸 Fastidio, affanno, dispetto, e dolore, Chi vuol cacciar da sè la Gelosia, O come diciam noi, mattel d'Amore, Legga di grazia quest'Opera mia, Che gli empierà d'ogni dolcezza il cuore: Perchè qui dentro, non ciarla e non gracchia Il Bembo Merlo, e'l Petrarca Cornacchia. Capricci sentirete incancherati. Ch'a mio dispetto mi volcan venire: E s'aller non gli haveffi svaporati, Mi conveniva impazzare, o stordire : Dunque stien cheti, e sien contenti i frati Non mi scommunicare, o interdire, Perchè gli havrien cinquanta mila torti ? Poi non si fanno queste cose a i morti. E se più volte guastai la Quaresima, Io me ne son più volte confessato: Perchella è sempre una cosa medesima, Se ne fa fi per tutto buon mercato. Ma or per non tenervi troppo a cresima, Chi vuol vivere allegro in ogni stato. Senza imparare, o cercare altre vie, Comperi, e legga pur le rime mie. Voi sentirete infra i più degni Heroi, Che nominar con laude m'apparecchio, La Peste ricordar, la qual fra voi E'più utile, e sana, che'l Vin vecchio: Anguille, Cardi, Ghiozzi, e Pesce poi, Cose non già da darle al Ferrayecchio, Ma da tenerle più care che l'oro:

M. Prinzivalle da Pontremoli -

Or su leggete in tanto Fracastoro.

A.Fra

# A Messer Hieronimo Fracastoro.

DITE, FRACASTORO, un caso strano Degno di riso, e di compassione, Che l'altr'hier m'intervenne a Povigliano. Monfignor di Verona mio padrone. Era ito quivi accompagnare un frate. Con un branco di bestie, e di persone. Fu a sette d'Agosto, idest di state. E non baltavan tutte, a tanta gente, Se ben tutte le stanze erano agiate. Il prete della villa, un ser saccente, Venne a far riverenza a Monfignore, Dentro non fo, ma fuor tutto ridente: Poi volto a me, per farmi un gran favore, Diffe, stalera ne verrete meco, Che sarete alloggiati da signore. The un vin, the fa vergogna al Greco, Con esso vi darà frutte, e confetti, Da far vedere un morto, andare un cieco. Fra tre perione havrete quattro letti, Bianchi, ben fatti, sprimacciati, e voglio, Che mi diciate poi se saran netti. Io che gioir di tai bestie non soglio, Lo licenziai, temendo di non dare, Come detti in malora, in uno scoglio. In se di Dio diss'egli, io n' ho a menare Alla mia casa almanco due di voi: Non mi vogliate questo torto fare. Ben, rispor'io messer parlerem poi, Non fate qui per or questo fracasse, Forse d'accordo resterem sea noi. La sera dopo cena andando a spasso, Parlando Adamo, ed io, di varie cose,

Capitolo

Costui facevà a tutti il contrabasso. Tutto Vergilio, e Homero c'espose, Disse di voi, parlò del Senazzaro: Nella bilancia tutt'e due vi pole. Non son, diceva, di lettere ignaro, Son ben in arte metrica erudito, E io diceva, basta, io l'ho ben caro. Animal mai non vidi tanto ardito, Non havrebbe a Macrobio, e ad Aristarco Nè a Quintilian ceduto un dito. Era ficciuto questo Prete, e l'arco Delle ciglia havea basso, grosso, e spesso, Un cesto accommodato a far san Marco. Mai non volse levarcisi d'appresso. Fin ch'a Adamo, ed a me dette di piglio, E bisognò per forza andar con esso. Era discosto più d'un grosso miglio L'habifazion di questo prete pazzo, Contra'l qual non ci valse arte, o Consiglio Jo credetti trovar qualche palazzo Murato di diamanti, e di turchine, Havendo udito far tanto schiamazzo. Quando Dio volse vi giugnemmo al fine, Entrammo in una porta da Soccorso Sepolta nell'ortica, e nelle spine. Convenne ivi lasciar l'usato corso. E salir su per una certa scala, Dove havria rotto il collo ogni destr'Orso -Salita quella, ci trovammo in fala, Che non era, Dio grazia, ammattonata, Onde il fumo di sotto in essa esala. Io stava come l'huom, che pensa, e guata Quel ch'egli ha fatto, e quel che far conviene, Poiche gli è stata data una canata.

Noi noll'habbiamo, Adamo, intesa bene,

Questa.

Questa è la casa, dicevio, dell'Orco: Pazzi, che noi siam stati da catene. Mentre io mi gratto il capo, e mi scontorco, Mi vien veduto attraverso a un desco Una carpita di làna di porco. Era dipinta a olio, e non a fresco, Voglion certi dottor dir, ch'ella fusse Coperta già d'un qualche barberesco. Poi fu mantello almanco di tre use, Poi su schiavina, e sorse anche spalliera. Finch' a tappeto al fin pur si ridusse. Sopra al desco una rosta impiccat' era Da parar mosche a tavola, e far vento Di quelle da taverna, viva, e vera. E' mofo questo nobile strumento Da una corda a guisa di campana, E dà nel naso altrui spesso, e nel mento Or questa sì, che mi parve marchiana, Fornimmi questa intutto di chiarire Della sua corressa sporca, e villana. Dove habbiam noi, Messer, dissi, a dormire? Venite meco la fignoria vostra, Rispose il sere, io ve'l farò sentire. Io gli vo dietro, il buon prete mi mostra La stanza, ch' egli usava per granajo, Dove i topi facevano una giostra. Vi sarebbe sudato un di gennajo, Quivi era la ricolta, e la semenza, ET grano, e l'orzo, e la paglia, e' l pagliajo. Eravi un cesso, senza riverenza, Un camerotto da destro ordinario, Dove il messer faceva la credenza. La credenza facea nel necessario,

Intenderemi bene : e le scodelle Teneva in ordinanza in su l'armario.

Sta-

Capitolò

Stavano intorno pignatte, e padelle Coreggiati, rastrelli, e forche, e pale, Tre mazzi di cipolle, e una pelle. Quivi ci volea por quel don cotale, E disse, in questo setto dormirete, Starete tuttadue, da un capezzale. E io a lui, voi non mi ci correte, Risposi piano, albanese messere, Datemi ber, ch' io mi muojo di sete. Ecco apparir di subito un bicchiere. Che s' era cresimato allora allora, Sudava tutto, e non potea sedere. Pareva il vino una minestra mora-Vò morir, chi lo mette in una cesta, Se'n capo all' anno, non ve' l trova ancora . Non deste voi bevanda sì molesta Ad un c'havesse il morbo, o le pitecchie, Come quella era ladra, e dishonesta. In questo addoslo a due pancaccie vecchie Vidi posto un lettuccio, anzi un canile: E dissi, quivi appoggerd l'orecchie. Il prete grazioso, almo, e gentile, Le lenzuola fe tor dall'altro letto t' Come fortuna va cangiando stile. Era corto il canil, misero, e stretto, Pure a coprirlo sutto due famigli Sudaron tre camiscie, ed un farsetto. E v'adopraron le Zanne, e gli artigli, Tanto tirar quei poveri lenzuoli, Che pure a mezzo al fin fecion venirgli. Egli eran bianchi, come due paiuoli Smaltati di marzocchi alla divifa: Parevan cotti in broda di fagiuoli -La lor sortilità resta indecisa

Fra loro, e la descritta già caspita,

Cosa nessuma non era divisa. Qual' è colui, ch' a perder va la vita, Che s'intrattiene, e mette tempo in mezzo, E pensa, e guarda pur s'altri l'aità, Tal'io schifando a quello horrendo lezzo: Pur fu forza il gran calice inghiottirfi, E così mi trovai nel letto al rezzo. O Muse, o Febo, o Bacco, o Agatisti, Correre quà, che cosa sì crudele, Senza l'ajuro vostro non può dirsi. Narrate voi le dure mie querele, Raccomate l'Abbiffo, che s'apetfe, Poiche furon levate le candele. Non menò tanta gente in Grécia Xerle, Ne tanto il popol fu de' Mirmidoni, Quanto sopra di me se ne scoperse. Una turba crudel di cimicioni, Dalla qual poveretto io mi schiermia, Alternando a me stesso i mostaccioni. Altra rissa, altra zusta era la mia Di quella tua, che tu, Properzio, serivi, Io non so in qual del secondo elegia. Altro che la tua Cintia havev' io quivi, Era un torso di pera diventate, O un di questi bachi mezzi vivi, Che di formiche addosso habbia un mercano Tante bocche m'havevan, tanti denti-Trafitto, morlo, punto, e feorricano. Credo, che v'era ancor dell'altre genti, Come dir pulci, piarrole, e pidocchi, Non men di quelle animose, e valenti e lo non potez valetmi degli occhi Perch'era al bujo, ma usava il nasto, A conoscer le spade da gli stocchi. E come sece colle man Tommaso, Αł

6

Così con quello io mi certificate,
Che l'immaginazion non facea caso.
Dio ve'l dica per me, s'io dormi mais.
L'esercizio see io rutta la notte,
Che fan per riscaldarsi i marinai.
Nen così spesso, quando l'anche ha rotte,
Dà le volte Tipheo, l'andace, ed empio.
Scotendo d'Ischia le valli, e le grotte.
Notate qui, ch'io metto questo esempio.
L'avato dall'eneida di peso,
L'avato dall'eneida di peso,
L'avato dall'anche de vergilio ha preso.

Perche me han detto, che Vergilio ha preso Un granciporro in quel verso d' Homero, Il qual non ha, con riverenza, inteso. E certo è strana cosa, s' egli è vero,

Che di due dizioni, una facesse:
Ma lasciam ire, e torniam dov'io ero.
Eran nel palco certe assaccie sesse.

Sopra la testa mia, fra trave, e trave,
Onde calcina parea che cadesse:
Hauresti detro, ch'elle fossin fave,

Che, rovinando in fu' l palco di fotto,
Facevano una mufica foave.

Il qual palco era d'affe anch'egli, e rotto:
Onde il fumo, che quivi fi stillava,
Passando a gli occhi miei faceva motto.
Un hambino era in culla, che gridava,

Un bambino era in culla, che gridava, E una donna vecchia, che tossiva, E talor per dolcezza bestemmiava.

S'a correggiarmi un pipistrel venivà,

E à sar la martinata una civetta,

La sesta mia del tusto si forniva.

Della quale io non credo, havervi dettà

La milesima parte, e poi c'è quella

Del mio compagno, c'hebbe anch'ei la stretta,

### A Fracastoro

Faretevela dir poi, ch' ell' è bella: M' è stato detto, ch'ei ve n'ha già scritto. O wuol scriverne in Greco una novella. Un poco più che durava il conflitto, Io diventava il venerabil Beda, Se l'epitaffio suo l'ha ben descritto. Mi levai ch'io pareva una lampreda, Un' elitropia fine, una murena: E chi non me'l vuol creder, non me'l creda i . Di buchi haveva la persona piena, Era di macchie rosse tutto tinto, Pareva proprio una notte serena. .Se havete visto un San Giulian dipinto Uscir d'un pozzo fuor fino al bellico D'aspidi sordi, e d'altre serpi cinto: O un San Giobbe in qualche muro antico, E se non basta antico, anche moderno, t O Sant' Anton battuto dal nimico, Tale havevan di me fatto governo Can morsi, graffi, stoccate, e ferite, 3 Quei veramente diavoli d'Inferno. loc vi scongiuro, se voi mai venite Chiamato a medicar quest'hoste nostro i Dategli ber a pasto acqua di vite, Faregli fare un servizial d'inchiostro.

#### CAPITOLO PRIMO

## Della Peste a maestro Piero Buffeto Cuocha

On ti maravigliar, maestro Piero,
S'io non voleva l'altra sera dare
Sopra quel dubbio tuo, giudizio intero,
Quando stavamo a cena a disputare
Qual era il miglior tempo, e la più bella
A 4

Stagion; che la natura sappia fare. Perchè questa è una certa novella, Una materia aftratta, una minestra, Che nolla può capire ogni scodella. Cominciano i poeti dalla destra Parso dell'anno, e fanno venir fuori-Un castron coronato di ginestra. Cuopron la terra d'herbette, e di fiori, Banno ridere il ciclo, e gli elementi, Voglion ch'ognian s'impregni, es' innamogi. Che i frati allora ulciti de conventi, A i capitoli lor vadino a fehiera Non più a due, a due, ma a dieci, a venti Fanno, che'l pover asin si dispera Ragghiando dierro alle sue innamorate, E così circonscrivon primavera. Altri hanno detto, che gli è me' la state, Perchè più s'avvicina la certezza, Ond' habbiano a sfamarsi le brigate: Si batte il gran, fi sente una allegrezza De' fautti, che si veggono indolcire, Dell' Uva, che comincia a farsi ghezza: Che non si può così per poco dire: Son quei di lunghi, che par che s'intenda

Per discrezion, che l'huom debba dormire. Tempo hà di farla almen, chi ha faccenda, Chi non ha sonne, saccenda, o pensieri, Per non peccare in ozio, va a merenda.

.O si reca dinanzi un tavolieri. Incontro al ventolin di qualche portà. Con une sinfrescatojo pien di bicchieri. Sono altri, c'hanno detto, che più importà:

Haverla innanzi cotta, che vedere Le cose insieme, onde si fa la torta. B però la stagion cho dà da bere,

Ch'in-

## In lode della Peffe

Ch'apparecchia le tavole per tutto, Ha quella differenza di piacere, Che l'opera, il disegno, il siore, e' l frutto : Credo che tu m'intenda ancorche scuro Paja de'verfi miei forfe il construtto . Dico che questi tai voglion maturo Il fructo, e non in herba, havere in pugne. Non in Aria l'uccel: ch'è più sicuro-Però lodan l'Ottobre più che'l Giugno, Più che'l Maggio il Settembre, le con efferte. Anch'io la lor fentenza non impugno. Non è mancato ancor chi habbia detto Gran ben del verno, allegando ragioni, Che allor è doice cofa star nel letto. Che tutti gli animali allor fon bucci Infino a perci, e fanfa le falficcie, Cervellate, ventresche, e salsiccioni. Escono in Lombardia fuor le pelliccie: Cresconsi gli spennarchi alle berrotte: E fasti il Giorgio colle seccaticeie, Quel che i di corti tolgon, si simette In altrettante notti : stasii a veglia Fino a quattr' ore, e cinque, e fei, e lette. Adoprasi in quel tempo più la teglia A far torte, e migliacci, ed herbolati, Che la scopetta a Napoli, e la streglia. Son tutti i tempi egnalmente lodati: Hanno tutti esercizio, e piacer vario: Come vedrai tu stesso, se lo guati. Se guati, dico, in fu' l 1200 breviazio Mentre che di l'ufizio, e cuoci il bue, Dipinto addierro, a piè del calendario. Chi cuoco ti parrà, come fei tue, E chi si scalda, e chi poca le vigne,

Chi va con lo sparvien pigliando grue

In tode delta Peste Chi imbotta il vin, chi la vinaccia steigne : Tutti i mesi: hanno sorto le lor feste. Com' ha fantasticato chi dipigne . Or spiglia insieme tutte quante queste Opinioni, e tien, che tutto è baja, A paragon del tempo della peste 🕟 Nè vò, she strano il mio parlar ti paja, Nè ch' io favelli, anzi cicali a caso, Come s'io fossi un merlo, o una ghiandaix-Le ti voglio empier fino all'orlo il vafo Dell'intelletto, anzi colmar lo stajo. E che tu facci come san Tommaso. Dico che sia Settembre, o sia Gennajo. O altro, appetto a quel della meria Non è bel tempo, che vaglia un danajo ...: E perchè vegghi, ch' io wo per la via, E dotti il tuo dover tutto in contanti » Intendi molto ben la ragion mia... Prima ella porta via tutti i furfanti, Gli strugge, evi fa buche, e squarci drente, Come si sa dell' oche l' Ognisanti. E fa gran bene a cavargh di stento = Ph-chiela non è più chi e urti, o pelti In su'l più bel levar del sagramento. Non si tien conto di chi accatti, o ptesti 2 Aecatta, e fa pur debito se sai, Che non è creditor, che ti molesti. Se pur ne vien qualch un, di che tu hai Doglie di testa, e che ti senti al braccioni Colui va via senza voltarsi mai -Se tu vai fuor, non hai chi ti dia impaccio Anzi t'è dato luogo, e fatto honore. Tanto più le vestito sei di straccio. Sei di te stesso, e degli altri signore,

Yedi fare alle genti i più strani atti-

Ti pigli spasso dell'altrui timore. Vivesi allor con nuove leggi, e patri: - Tutti i piaceri honesti son concessi, Quasi è lecito a gli huomin' esser matti. Buoni arrofti si mangiano, e buon less, Quella nostra gran madre vacca antica Si manda via con taglie, e bandi espressi. Sopra tutto si fugge la fatica: Ond' io fon schiavo, alla peste, in catena € Che l'una, e l'altra è mia mortal nimica» Vita scielta si fa, chiara, e serena: Il tempo si dispensa allegramente, Tutto fra'l definare, e fra la cena. S'diai qualche vecchio ricco tuo parente, Puoi disegnar di rimanergli herede; Purchè gli muoja in casa un solamente. Ma questo par che sia contro alla sede, Però fia detto pet un verbigrazia, Che non si dica poi, costui non crede. Di far pazzie la natura si fazia, Perche'n quel tempo fi ferran le scuole, Ch'a'putti esser non può la maggior grazia i Fa ogniun finalmente quel che vuole: Dell' alma libertà quell' è stagione, Ch'esser si cara a tutto il mondo suole l E'falvo allor l'havere, e le persone, Non dubitar, se ti cascassin gli occhi, Trova ogniun le sue cose ove le pone. La Peste par ch'altrui la mente tocchi. E la rivolti a Dio: vedi le mura, Di san Bastian dipinte, e di san Rocchi Essendo adunque ogni cosa ficura, Quest' è quel secol d'oro, e quel celeste Stato innocente primo di natura.

Or so queste ragion son manifeste, ... I

### 12 In tode della Peste

Se le toechi con man, se le ti vanno, Conchiudi, e dì, che'l tempo della peste E'l più bel tempo, che sia in tutto l'anno.

### CAPITOLO SECONDO

### della Peffe.

Ncor non ho io detto della peste Quel, ch' io poteva dir, maestre Piero, Nè l'ho vestita dal di delle festo. E ho mezza paura, a dirti il vero, Ch'ella non si lamenti, come quella, Che non ha havuto il suo dovere intero. Ell'è bizaarra, e poi è donna anch'ella: Sai tutte quante che natura ell'hanno, Voglion sempre haver piena la scodella. Cantai di lei, come tu sai l'altr'anno, E com'ho detto, le tagliai la vesta Larga, e pur mi rimafe in man del panno. Però de'fatti suoi quel ch'a dir resta, Coll'ajuto di Dio, si dirà ora, Non vò, ch'ella mi rompa più la testa. lo lesti già d'un vaso di pandora, Che vieran denero il canchero, e la febbre. E mille morbi, che n'usciron suora. Costei, le gensi, che'l dalor sa ebbre. Saeterebbon veramente a feguo, Le mandano ogni di trecento lebbre . Perchè par loro haver con ella sdegno: Dicon, se non s'apriva quel cotale, Non bisognava a noi pigliare il legno. Infin, quelt'amor proprio ha del bestiale, El'ignoranza, che va sempre seco, Pa che'i mal bene, e'l ben fi chiama mate. Quella.

Quella pandora è un vocabel grecs, Che in lingua nostra, vuol dir tutti doni, E costos gli hanno dato un finso bieco. Così fon'anche molte opinioni, Che piglian sempre a revelcio le cose: Tiran la briglia insieme, e dan di spreni i Piange un le doglie, e le bolle franciole, Perchè gli è pazzo, e non ha ancor veduto Quel, che già Meffer Bin di lor compose. Ne dice un ben, che non faria creduto: Leggi, mactire Pier, quella operetta, Che tu havrai quel mal fe non l'hai havute Non fu mai malattia fenza ricetta, La natura l'ha fatte tutt'e due, Ella imbratta le cofe ella le nette . Ella fece l'aratro, ella il bue, Ella il lupo, l'agnet, la lepre, e'i cane, E dette a tutti le qualieà suc. Ella fece gli orecchi, e le campane, Creò l'affenzio amaro, e dolce il mele, E l'herbe virtuose, e le mal sane. Ell'ha trovato il buio, e le candele, . E finalmente la morte, e la vita, Espar benigna, a un tratto, e crudele . Par, dico, a qualche pecora finarrita, Vedi ben tu, che da lei non fi cava. Akto che ben: perch'è bontà infinita. Trovò la peste, perchè bisognava, Eravamo spacciati tutti quanti Cattivi, e buon, s'ella non si trovava i Taeco multiplicavano i furfanti. Sai che nell'altro canto io messi questo Tra i primi estetti, della peste, sami. Come si crea in un corpo indigesto

Collora, e flomma, e akti mali humori

Capitolo secondo Per mang ar, per dormir, per istar desto E bisogna ir del corpo, e cacciar fuori Con tiverenza, e tenersi rimondo. Com'un pozzo, che sia di più signori. Così a questo corpaccio del mondo, Che, per ester maggior, più feccia menà Bisogna spello risciacquare il fondo. E la natura, che si sente piena,. Piglia una medicina di moria. Come di reubarbaro, e di sena. E purga i mali humor per quella via Quel che i medici nostri chiaman crisi e Credo ch'appunto quella cosa sia. E noi balordi facciam certi vili, Come si dice la peste è 'npaese, Ci lamentiam, che par che siamo uccisi 🕹 🙏 Che doverremmo darle un tanto il mese. Intrattenerla com'un capitano, Per servircene a tempo a mille imprese : Come fan tutti i fiumi all'Oceano, Così vanno alla peste gli altri mali A dar tributi, e bacianle la mano. E l'accoglienze sue son tante, e tali, Che di vasallo ognun si fa suo amico. Anzi son tutti suoi fratei carnali. Ogni malvagio furfante, e mendico E allor peste, o mal di quella sorte, Com' ogni uccel d' Agosto è beccasico. Se tu vuoi far le tue faccende corte, Havendosi a morir come tu sai, Muorti, maestro Pier, di questa Morte Al manco intorno non haurai notai, Che ri voglin rogare il testamento. Nè la stampa volgar, del come stai: Che non è al mondo il più crudel cormento

La peste è una prova, uno scandaglio, Che fa tornar gli amici a un per cento. Fi quel di lor, che fa del grano il vaglio, Che quando ell'è di quella d'oro in oro, Non vale inacetarsi, o mangiar aglio. Allor, fanno gli amanti il fatto loro, Vedesi allor s'è huom di sua parola, Quel che dicea, madonna, i'spasmo, i'moros Che s'ella ammorba, ed ei la lasei sola, Se non si ferra in conclavi con lei, Si vede, ch'ei mentiva per la gola. Bulogna che gli metta de criftei, Sia spedalingo, e facci la taverna, E son poi grazie date da gli Dei. Nan, muor chi muor di peste alla moderna Non si fa troppo spesa in frati, o preti, Che ti cantino il requiem eterna. Son gli altri mali ignoranti e'ndiscreti, Cercano il corpo per tutte le bande, Costei va sempre a luoghi più segreti, Come dir quei, che cuopron le mutande O fotto il mento, over fotto le braccia Perch'ell'è vergognosa, e sa del grande. Non vuol, che l'huom di lei la mostra facciare Guarda fan Rocco com'egli è dipinto, Che per mostrar la Peste si sdisaccia. O sia che questo male ha per istinto Ferir le membra, ov'è il vital vigore. Ed è da loro in quelle parti spinto. O veramente la carne del cuore, Il fegato, e'l cervel gli de piacere, Perch'ell'è forse di razza d'astore. Questo problema debbi tu sapere, Che sei maestro, e'ntenditi di carne, Più che cuoco del mondo a al mio parere a ž. 2 E però

## 16 Capisolo fecondo

E però lascio a ce sentenzia darne,
So che tu sai, che la peste ha giudizio,
E cognosci li stotni dalle stara.
Or le sue laude sono un'ediszio,
Che chi lo vuol tirare infino al tetto,
Haurà faccenda più, ch'a dir l'usizio
Non hanno i frati di san Benedetto.
Però qui di murar sinirò io,
Lasciando il resto a migliore architetto.
E lascioti ir, maestro Piero mio,
Con questo salucisero ricordo,
Che la Peste è un mal, che manda Dio,
E chi dice altrimenti è un balordo.

### CAPITOLO IN LODE

### delle Pesche.

M' Utte le frutte in tuete le stagioni. Come dir mele rose, appie, e francesche, Pere, sufine, ciriege, e popone, Son buone a chi le piaccion, lecche, e fresches Ma s' io havesti a ester giudic' io, Le non hanno a far nulla colle pesche. Queste son proprio secondo il cuor mio. Sasselo ognun, ch'i ho sempremai detto, Che l'ha fatte messer Domeneddio. O frutto sopra ogni altro benedetto, Buono innanzi, nel mezzo, e dierro pasto Ma innanzi buono, e di dietro perfetto. Dioscoride, Plinio, e Teofrasto, Non hanno scritto delle pesche bene, Perchè non ne facevan croppo gualto. Ma chi ha gusto fermamente tiene, Ch' elle sien le saine delle fruste, Contè

Com'han-

Como de pesci, i ragni, e le murene. Se non ne fece menzion Margutte, Fu perch'egli era veramente matto, E le malizie non sapeya tutte. Chi affaggia le pelche folo un tratto, E non ne vuole ; cena, e a definare, Si può dir, che lia pazzo affatto, affatto. E ch'alla scuola gli bisogni andare, Come bisogna a gli attri smemorati, Che non fan de le cole ragionare. Le pesche eran già cibo da prelati, Me perchè a ognun piace i buon bocconi, Vogliono oggi le pelche infino a i feati ; Che fanno l'astinenzie, e l'orazioni. Così è intervenuto ancor de i cardi, Che chi ne dice mal, Dio gliel perdoni. Queste alle genti for piacciure tardi, Pur s'è mutata poi l'opinione, E non è più nestur, che se ne guardi. Chi vuol faper, se le pesche son buene, E al giudizio mio non acconfente, Stiesene a detto dell'altre persone, C'hanno più tempo, e tengon meglio a menter E vedrà ben, che queste pesche tali Piacciono a i vecchi, più ch'all'altra gente. Son le pelehe apririve, e cordiali, Saporite, gentil, ristorative, Come le cole, e' hanno gli speziali. Es'alcun dice, ch'elle son cattive, Io gli farò veder con este in mano. Che non la se s'è morto, o se si vive. Le pesche fanno un ammalato sano, Tengono altrui del corpo ben disposto, Son fatte proprio a benefizio humano » Hanno fotto di sè misserio ascosto,

Com' hanno i Beccafichi, e gli Ortolant, E gli altri uccei, che comincian d'Agosto. Ma non s'insegna a tutti i grossolani: Pur chi volesse uscir di questo assano, Trovi qualche dottor, che glielo spiani. Che ce n'è pure assai che insegneranno . Questo segreto, e un'altra ricetta . Per haver delle pesche tutto l'Anno. O frutta sopra all'altre, egregia, eletta, Utile dalla scorza infino all'osso, L'alma, e la carne tua, sia benedetta. Norrei lodarti, e veggio ch'io non posso, Se non quant' è dalle stelle concesso A un, c'habbia il cervel, come me grofiq? O beato colui, che l'usa spesso. . E che l'usarle molto non gli costa, Se non quanto bisogna haverle appresso. E beato colui, che a sua posta Ha sempremai qualch' un, che gliele dia, E trova la materia ben disposta. Ma io ho sempre havuto fantasia, Per quanto puessi un' indovino apporre : Che sopra gli altri avventurato sia Colui, che può le pesche dare, e torre.

## CAPITOLO IN LODE.

### De Ghiorri.

O Sacri, eccelfi, e gloriofi Ghiozzi,
O fopra gli altri pesci, egregi tanto,
Quanto degli altri più gossi, e più rozzi,
Datemi grazia, ch'io vi sodi alquanto,
Alzando al ciel la vostra leggiadria,
Di cui per tutto il mondo havete il yanto,
Vei

Voi sete il mio piacer, la vita mia, Per voi, quand'io vi veggio, ogni mia pena Cessa, e ogui fastidio passa via. Benedetto sia'l siume, che vi mena. O chiaro ameno, e piacevol Vergigno. In te non venga mai tosco, nè piena. Poiche tu sei si grato, e si benigno, E ti ci mostri assai miglior vicino, Che quel, che mena folo herba, e macigno. Sia benedetto appresso anche Nardino, Dio lo mantenga, e diegli ciocche vuole, Cacio, gràn, carne fecca, ed olio, e vino. E facciagli le doti alle figlinole: Acciò ch'altro non facci, che pigliarvi Col bucinetto, e colle vangaiuole. Lo vorrei pur cominciare a lodarvi, Ma non so s'io m' havrò tanto cervello, Ch' io possa degnamente sodisfarvi. Quand' io veggio Nardin con quel piattello, Venire a cala, e colla fua balestra, Io grido com' un pazzo vello vello. Accenno verso lui colla man destra, Tant' allegrezza mi s'avventa al cuore, Ch' io mi son per gittar dalla finestra. Poi ne vo verso lui con gran surore, Correndo sempre, e sempremai gridando, Come si sa d'intorno a chi si muore. Poi ch' io v' ho visti, io vo confiderando Vostré fattezze tutte a parte, a parte,. Come chi va le stelle, astrolagando. Certo natura in voi pose grand'arte, Per fare un'animal cotanto degno, Da ester scritto in centomila carte. La prima lode vostra, e'l primo segno, Ch' io trovo, e quel, c' havendo voi gran testa,

# 20 In lode de Gbiozzi

E' forza, che voi habbiate un grande ingegno . La cagion per l'effetto è manifesta, Un gran coltel vuole una gran guaina, E un grand'orinale una gran vesta. Segue da questa un'altra disciplina, C'havendo ingegno, e del cervello ajosa, Bisogna voi habbiate gran dottrina, A me pare un miracolo una cosa, Che'n tutti gli animal mai non trovossi Così stupenda, e sì maravigliosa. Questa per un miracol contar puossi, E pur si vede, e tutto il giorno avviene, Che voi sete miglior, quanto più grossi. Se così fossin fatte le balene, O ceti, i lucci, i buoi, i lionfanti, So che le cose passerebbon bene. O pesci senza lische, ò pesci santi, Agevoli, gentil, piacevoloni, Da comperarvi a peso, e a contanti. Ma per non far più lunghi i miei sermoni. Provar vi posla chi non v'ha provati, Come voi sete in ogni modo buoni, Caldi, freddi, in tocchetto, e marinati.

### LETTERA A UNO AMICO.

Uesta per avvisarvi, Baccio mio, Se voi andate alla presata Nizza, Che, con vostra licenza, vengo anch'io, La mi sece venir da prima stizza, Parendomi una cosa impertinente: Or pur la fantassa mi vi si rizza.

E mi zisolvo meco sinalmente, Che posso, e debbo anch' io capocchio', andare Dove va tanta, e sì leggiadra gente.

So the cola è galea, the cola è mare, So che i pidocchi, le cimici, e'i puzzo M' hanno la coratella a sgangherare. Perch' io non ho lo stemaco di struzzo, Ma di grillo, di mosca, e di farfalla: Non ha'l mondo il più ladro stomachuzzo i Lalio, che pur penfavo di scampalla, E ne feci ogni sforzo coll'amico, Messivi'l capo, e l'una, e l'altra spalla, Con questo virtuoso putto, dico, Che sto con lui, come dire a credenza, Mangio il fuo pane; e non me l'affatico. Volevo far, che mi defle licenza. Lasciandomi per bestia a casa, ed' egli Mi smenti per la gola in mia presenza. E disse, pigliati un de i miei cappegli, Mettiti una cafacca alla turchesca Co' botton fino in terra, e con gli ucchiegli Io che fon più caduco, ch' una pefca, Più tenero di schiena assai ch'un gallo : Son del fuoco d'amor, stoppino, ed eica, Rifposi a lui, sonate pur ch' io ballo, Se non basta ire a Nizza, andiamo a Nisa. Dove fu Bacco su tigri a cavallo. Faremo insieme una bella divisa, E ce ne andrem cantando come pazzi Per la riviera di Siena, e di Pisa. Io mi propongo fra gl'altri sollazzi, Uno sfoggiato, che sarete voi, Col quale è forza, ch' a Nizza si sevazzi. Voi conoscete gli asini da buoi, Sete lo moncugino, e monfigurore, É converrà , che raccogliate not . Alla fe, Baccio, che'l voltro favore Mi fa in grân parte piacer questa gița,

Lettera a un Amico Perchè già foste in Francia ambasciadore • Un'altra cola ancor forte m' invita, Ch' i' ho sentito dir, che v'è la peste, E questa è quella, che mi dà la vita. Io vi voglio ir, s' io dovess' irvi in ceste: Credo sappiate quant' ella mi piaccia, Se quel, ch' io scrissi già di lei, leggeste, Qui ognum si provvede, e si procaccia Le cole necessarie alla galea, Pensando, che doman vela si faccia. Ma' l follion s' ha messo la giornea, . E par che gli hosti l'habbin salariato, A sciugar bocche, perchè'l vin si bea, Vò dir, che tutto Agosto sia passato, Innanzi forse che noi c'imbarchiamo, Se'l mondo in tutto non è spiritato. E s' egli è anche, adesso, adesso andiamo 🗩 Andiam di grazia adesso, adesso, via Di grazia questa voglia ci caviamo. Ch' io spero nella vergine Maria, Se Barbarossa non è un' babbuasso, Che ci porterà tutti in Barberia. • che ladro piacer, che dolce spasso, Vedere a remi, vestito di sacco. Un qualche abbate, e qualche prete grasso, Crediate, che guarrebbe dello stracco, Dello svogliato, e di mill'altri mali: Certo fu galant' huom quel Ghin di Tacco. Io l'ho già detto a parecchi uficiali, . E prelati miei amici, abbiate cura,

Certo fu galant' huom quel Ghin di Tacco.

Io l' ho già detto a parecchi uficiali,

E prelati miei amici, abbiate cura,

Che in quei paesi là si fa co' pali:

Ed essi a me, noi non abbiam paura,

Se non ci è fatto altro mal, che cotesso

Lo torrem per guadagno, e per ventura.

Anzi per un piacer simile a questo.

An-

Andremo a posta fatta in Tremisenne:
Sicchè, quel s'ha da far, facciasi presto.

Mentre scrivevo, questo mi sovvenne
Del Molza nostro, che mi disse un tratto,
Un detto di costor molto solenne;
Fu un, che disse, Molza, io son sì matto,
Che vorrei trassormarmi in una vigna,
Per aver pali, e mutar ogni tratto.

Natura ad alcun mai non sù madrigna:
Guarda quel ch' Aristotel ne' problemi
Scrive di questa cosa, e parte ghigna.

Rispose il Molza, dunque mano a i remi:
Ognun si metta dietro un buon timone,
E andiam via, ch' anch' io trovar vorrenti
A cosi gloriosa impalazione.

### POST SCRITTA.

Off feritta, io ho faputo, che voi sete Col Cardinal Salviati a Passignano E indi al Pin con esso andar volere. Hammelo detto, e non vi paja strano, Messer Pier Carnesecchi segretario, 'Che sa le cose, e non le dice in vano. Io n' ho martello, e parmi necessario Per la dolce memoria di quel giorno, Che fra me stesso fa tanto divario. Col defiderio a quel pacfe torno, Dove facemmo tante fanciullezze Nel fior degli anni più fresco, e adorno, Vottra madre mi-fè tante carezze: O che luogo da monaci è quel Pino l Idest da genti agiase, e male avvezze. Havrete lì quel Cardinal divino, Al qual vò ben, non come a Cardinale,

**34** 

Nè perc'habbia il roccetto, o'l capuccino z Che gli vorrei per quel più tosto male; Ma perch' io intendo, ch' egli ha discrezione. E fa de' virtuofi capitale. Seco il Fondulo farà di ragione. Che par le quattro tempora in astratto Ma è più dotto poi che Cicerone, Dice le cose, che non par suo fatto, Sa Greco, sa Hebraico, ma io So che la conoscete, e sono un matte. Salutatel di grazia in nome mio, E feco un'altro Aleffandro Ricorda, Ch'è un cerco homaccin, di quei di Dio. Dico con che, ognun tosto s'accorda, Massimamente à giucare a primiera Non aspettò giammai tratto di corda. Ouando gli date uno spiechio di pera A tavola così per cortesia, Ditegli da mia parte, buona sera, Mi raccomando a vostra signoria.

### A FRA BASTIAN DEL PIOMBO

PAdre, a me più che agli altri, reverendo,
Che son reverendissimi chiamati,
E la lor riverenza io nulla intendo:
Padre, riputazion di quanti frati
Ha hoggi il mondo, e quanti n'hebbe mai,
Fino a quei gossi degl' Inghiesuati:
Che fate voi dapoi ch'io vi lasciai
Con quel, di chi noi siam tanto divoti,
Che non è donna, e me ne innamorai,
Io dico Michel' Agnol Buonarroti,
Che quando io'l veggio, mi vien fantassa.
D'ardergii incenso, e attaccargli i voti.
E cre,

Hab-

E credo, che sarebbe opra più pia, Che farsi bigia, o bianca una giornea, Quand'un guarisse d'una malattia. Costui cred' io, che sia la propria Idea Della scultura, e dell' architettura, Come della giustizia, monna Astrea. E chi volesse sare una figura, Che la rappresentasse ambedue bene, Credo che faria lui per forza pura. Poi voi sapete quanto egli è dabbene, Com'ha giudizio, ingegno, e discrezione, Come conosce il vero, il bello, e' l bene . Ho visto qualche sua composizione, Sono ignorante, e pur direi d'havelle Lette tutte nel mezzo di Platone. Sì ch'egli e nuovo Apollo, e nuovo Apelle, Tacete un quanco, pallide viole, E liquidi cristalli, e sere snelle... Ei dice cose, e voi dite parole: Così, moderni voi scarpellatori, E anche antichi, andate tutti al fole. E da voi, padre reverendo, in fuori Chiunque vuole il mestier vostro fare, Venda più presto alle donne i colori. Voi solo appresso a lui potete stare, E non senza ragion, si ben v'appaja Amicizia perfetta, e singulare. Bisognerebbe haver quella caldaja Dove il iuocero iuo Medea rifrisse Per cavarlo di man della vecchiaja. O fosse viva la donna d'Ulisse, Per farvi tutt' e due ringiovanire, E viver più, che già Titon non visse. A ogni modo è dishonesto a dire ; Che voi che fate i legni, e i salsi vivi,

Habbiate poi com' Asini a morire. Basta che vivoa le querci, e gli ulivi, I corbi, le cornacchie, i cervi, e i cani, E mille animalacci più cattivi, Ma questi son ragionamenti vani, Però lasciangli andar, che non si dica, Che noi siam mammalucchi, o luterani. Pregovi, padre, non vi sia fatica, Raccomandarmi a Michel' Agnol mio, E la memoria sua tenermi amica. Se vi par' anche, dite al Papa, ch' io Son qui: e l'amo, e offervo, e adoro, Come padrone, e Vicario di Dio. E un tratto, ch' andiate in concistoro, Che vi sien congregati i Cardinali, Dite a Dio da mia parte a tre di loro, Per discrezion voi intenderete quali, Non vò, che voi diciate, tu mi secchi; Poi le son cirimonie generali. Direte a Monsignor di Carnesecchi Ch' io non gli ho invidia di quelle sue scritte, Nè di color, che gli tolgon gli orecchi. Ho ben martel di quelle Zucche fritte, Che mangiammo con lui l'anno passato, Quelle mi stanno ancor negli occhi fitte. Faremi, padre, ancor raccomandato Al virtuolo Molza gaglioffaccio, Che m' ha senza ragion dimenticato. Senza lui mi par'esser senza un braccio, Ogni di qualche lettera gli scrivo, E perch'ell' è plebea, dipoi la straccio. Del fuo signore, e mio, ch' io non servivo, Or servo, e servirò presso, e loutano, Ditegli, che mi tenga in grazia vivo.

Voi lavorate poco, e state sano,

Non

Non vi paja, ritrar bello, ogni faccia, A Dio caro mio padre fra Bastiano, A rivederci a Hostia a prima laccia.

## A MESSER ANTONIO

### da Bibbiena .

C E voi andate dietro a questa vita, Ocompar, voi mangerete poco pane, E farete una trifta riuscita. Seguitar di, e notte le puttane, Giucar tre ore a i billi, e alla palla, A dire il ver, son cose troppo strane. Voi dite poi che vi duole una spalla, E che credete havere il mal franzese, Almen venisse il canchero alla falla. Ben mi disse già un, che se ne intese, Che voi mandaste via quell'huom dabbene Per poter meglio scorrere il paese. O veramente matto da Catene, Perdonatemi voi per discrezione. S' io dico più che non mi si conviene. Io ve lo dico per affezione, Pur non so so io più dica fame, o sete, Ch' io tengo della vostra salvazione. Che fate voi de' paggi, che tenete, Voi akri gran maestri, e de' ragazzi, Se ne' bilogni non ve ne valete? Rinniego Dio, se voi non sete pazzi, Che lasciate la vita, per andare Dietro a una puttana, che v'ammazzi. Forse che voi v' havere da guardare, Che la gente non sappia i fattri vostri, E stievi dietto all' uscio ad ascoltate? B 2

A Messer Antonio O che colei ad un tratto vi mostri In su'l più bello, un palmo di novella, Da fare spaventar le fiere, e i mostri . E poi vi cavi di dito l' anella, È chieggavi la veste, e la catena, E votivi ad un tratto la scarsella? Forse che non havete a darle cena, E profumare il letto, e le lenzuola, E dormir poi con lei, per maggior pena. E perchè la fignora non stia sola Anzi si tenga bene intrattenuta, Star tre ore impiccato per la gola. Oh vergogna degli huomini fortuta, Dormir con una donna tutta notte, Che non ha membro addosso, che non puta ? Poi piagne, e dice, c'ha le rene rotte, E'c' ha perduto il gusto, e l'appetito, E gran mercè à lui se se le fotte. Ringrazio Iddio, ch' i' ho preso partito. Che le non mi daranno troppo noja Infino a tanto, ch'io mi fia pentito. Prima mi lascerò cascar di foja, Ch' io acconfenta, che si dica mai, Ch' una puttana sia cagion, ch' io niuoja. Io n'ho veduto sperienza asiai, E quanto vivo più tanto più imparo: Facendomi dottor, per gli altri guai. Or per tornare a voi, compar mio caro, Ed a' disordinacci, che voi fate, Guardate pur, che non vi costi caro. Io vi ricordo ch' egli è or di State, E che non si può far delle pazzie, Che si facevan le stagion passate. Quando e' vi vengon quelle fantafie

Di cavalcare a casa Michelino,

Sicavi

Sienui raccomandate le badie.

Attenetevi al vostro ragazzino,
Che finalmente è men pericoloso,
E non domanda altrui nè pan, nè vino i
Il di statevi in pace, ed in riposo,
Non giucate alla palla dopo pasto,
Che vi farà lo stomaco acetoso.
Così vivendo voi quieto, e casto,
Andrete ritto ritto in paradiso
E troverete l'uscio, andando al tasto.
Habbiate soprà tutto per avviso,
Se voi havete voglia di star sano,
Non guardate le donne troppo in viso:
Datevi innanzi a lavorar di mano.

# SOPRA IL DILUVIO

# del Mugello.

Del mille cinquecento anni, vent'uno;
Del mese di Settembre, a ventidue,
Una mattina a buon'otta, a digiuno,
Venne nel mondo un diluvio, che sue
Sì rovinoso, che da Noe in là
A un bisogno non ne suron due.
Fu, come disse il Pesca, qui, e quà,
Io che lo vidi, dirò del Mugello,
Dell'altre parti dica chi so sà.
Vulcano Ischia, Vesuvio, e Mongibello,
Non secion a lor di tanto fracasso.
Disson le donne, ch'egli era il fragello.
E ch'egli era il Demonio, e 'l Satanasso,
E'l Diavolo, e'l Nimico, e la Versiera,
Ch' andavan quella volta tutti a spasso.
Egli era terza, e parea più che sera,

📆 Sopra il Diluvio

L'aria non fi potea ben ben sapere, S' ell' era persa, monachina, o nera. Tonava, e balenava a più potere, -Cadevan le Saette a centinaja: Chi le senti nolle volea vedere. Non restò campanile, o colombaja: In modo tal, che fi potea cantare Quella canzona, che dice, o ve baja -La Sieve se quel ch' ell' haveva a fare, Cacciossi, innanzi ogni cosa a bottino: Menonne tal, che non ne volea andare Non rimase pe i fiumi un sol mulino, E maladetto quel gambo di biada, Che non n'andasse al nimico del vino. Chi stette punto per camparla a bada, Havrebbe poi voluto effere altrove, Che non rinvenne a fua posta la strada e Io potrei raccontar cose alte, e nove, Miracoli crudeli, e sterminari, Dico più d' otto, e anche più di nove, Come dir bestie, e huomini affogati. Querce sbarbate, salci, alberi, e cetri, Case spianate, e ponti rovinati. Di questi dica, chi trovossi a i serri: Io ne vò solamente un riferire. E anche Dio m'ajuti, ch' io non erri, O buona gente, che state a udire, Sturatevi gli orecchi della testa, E' udirete quel, ch' io vi vò dire. Mentre ch' egli era in ciel questa tempesta, Si trovaro in un fiume due persone, 'Or udirete cosa che fu questa. Un fossatel, che si chiama il Muccione,

Per l'ordinario si secco, e si smunto, Che non immolla altrui quali il tallone,

Venn 🖎

Venne quel di si grosso, e si raggiunto, Che costor due, credendo esser da lato. Si trovaron nel mezzo appunto, appunto. Onivi ciascun di loro spaventato. E non vedendo modo di fuggire, Come sa ch'in tal casi s'è trovato. Vollono in sur un albero salire, E non dovette darne loro il cuore, Io non for ben che si volessi dire. Eran frategli, e l'un ch'era il maggiore, Abbracció ben quel legno, e'n fu le spalle Si se salire il suo statel minore. Ouivi il Muccion con tutta quella valle Menava ceppi, e sassi aspri, e taglienti, Tutta mattina dalle, dalle, dalle, Furon coperti delle volte venti. E quel di fotto, per non affogare All'albero appoggiava il viso, e' denti 📥 Attendeva quell' altro a confortare, Ch' era per la paura quasi perso; Ma l'uno, e l'akto haveva poco a flate. Che bisognava lor far altro verso, Se non che Christo mando loro un legno Che si pose a quell'albero attraverso. Quel dette loro alquanto di sostegno, E non bilogna, che nessun s'inganni, Che'n altro modo non v' era disegno. A quel disotto non rimase panni, Uscinne pesto, livido, e percosso, Ed era a ordin, com' un san Giovanni 🗸 Quel di sopra anche haveva poco indosso, Pur gli parve haver tratto diciannove; Quand' ei si fu dalla suria riscosso. Quest' è una di quelle cose nuove Ch' io non ricordo haver mai più fentita,

B 4

· Nè

# 32 Sopra il Diluvio

Nè credo sia mai stata tale altrove.
Buone persone, che l'havere udita,
E pure havete fatto questo bene,
Pregate Dio, che ci dia lunga vita,
E guardici dal suoco, e dalle piene.

### SOPRA UN GARZONE

I'ho fentito dir, che Mecenate Dette un fanciullo a Vergilio Marone, Che per martel voleva farsi frate. E questo fece per compassione, Ch' egli hebbe di quel povero Christiano, Che non si desse alla disperazione. Fu atto veramente da Romano. Come fu quel di Scipion maggiore, Quand' egli era in Hispagna capitano. lo non son nè poeta, nè dottore, Ma chi mi desse a quel modo un fanciullo. Credo ch' io gli darei l' anima, e' I core. Oh state cheri, egli è pure un trastullo, Havere un garzonetto, che sia bello, Da' nsegnargli dottrina, e da condullo. Io per me credo, ch' io farei il bordello, E ch' io gl' insegnerei ciò, ch' io sapessi, S' egli havesse niente di cervello. E così ancora quand' io m' avvedessi, Che mi facesse rinnegare Iddio, Non è dispetto, ch' io non gli facessi . O Dio, s' ion' havessi un, che vò dir' io, · Poss' io morir com'uno sciagurato, -S' io non gli dividessi mezzo il mio. Ma io ho a far con un certo ostinato: Ma per dir meglio, con certi ostinati, C'han tolto a farmi viver disperato.

Per Dio, noi altri fiam pure fgraziati, Nati a un tempo, dove non si trova Di questi così fatti Mecenati. Sarà ben' un, che farà una prova, Di dar via una somma di danari, Da quello in su, non è huom che si muova Or che Diavolo ha a far quì un mio pari, Hass' egli a disperare, e gittar via, Se non ci è Mecenati, Tucchi, o Vari? Sia maladetta la difgrazia mia, Poichè io non nacqui a quel buon secol d'oro Quando non era ancor la carestia. Sappi, che Diavol sarebbe a costoro, "D' accomodare un pover huom dabbene E di far un bel tratto in vita loro? Ma sò ben'io donde la cosa viene: Perchè la gente se lo trova sano, Ognun va dreto al fresco delle rene. Ed ognun cerca di tenere in mano, Così avviene, e chi non ha, suo danno Non val nè Sant'Anton, nè San Bastiano. Christo, cavami tu di questo affanno, O tu m'insegna, come io habbi a fare, Haver la mala Pasqua col mal'anno. E s'egli è dato, ch'i'habbi a stentare, Fà almen, che qualch'un'altro stenti meco! Acciò ch'io non fia folo a rovinare. Cupido traditor, bastardo, cieco, Che sei cagion di tutto questo male, Rinniego Iddio, s'io non m'ammazzo teco, Poiche'l gridge con altri non mi vale.

### IN LODE DELLE ANGUILLE

C'Io havessi le lingue a mille a mille, DE fossi tutto bocca, labbra, e denti, Io non direi le lodi dell' anguille. . Nolle direbbon tutti i mici parenti, Che fon, che fono stati, e che saranno. Dico, i futuri, i passati, e' presenti. Quei che sono oggi vivi, nolle sanno, Quei che son morti, noll' hanno sapute, Quei c' hanno a esser, nolle saperranno. L' anguille non fon troppo conosciute: E sarebbon chiamate un nuovo pesce Du un, che noll' havesse più vedute. Vivace bestia, che nell'acqua cresce, E vive in terra, e'n acqua, e'n acqua, e'n terra. Entra à sua posta, ovella vuole, ed esce Potrebbesi chiamarla vinciguerra: Ch' ella sguizza per forza, e pastà via, Quant un più colle man la fizinge , e serra, Chi s' intendesse di Geomercia, Vedrebbe, che l'anguilla corrisponde La più capace figura, che fia. Tutte le cose, che son lunghe, e tonde, Hanno in sè stesse più persezione, Che quelle, ove altra forma fi nasconde. Eccone in pronto la dimostrazione, Che i buchi tondi e le cerchia, e l'anella, Son per le cose di questa ragione. L'anguilla è tutta buona, e tutta bella, E se non dispiacessi alla brigata, Potria chiamarsi buona roba anch' ella: Ch' ell' è morbida, bianca, e dilicata. E anche non è punto dispettosa, Sentesi al tasto, quand' ell' è trovata.

Sta

Sta nella mora il più del tempo ascosa; Onde credon alcun, ch'ella fi pasca, E non esca così per ogni cosa, Com'esce il barbio, e com'esce la lasca, Ed escon bene spesso anche i ranocchi. E gli altri pesci, c'hanno della frasca. Quest'è perch'ella è saviz, e apre gli occhi, Ha gravità di capo, e di cervello, Sa fare i fatti suoi, me che gli sciotchi a Credo, che se l'anguilla fosse uccello. E mantenelle quelta condizione Sarebbe proprio una fatica havello. Perch'ella fugge la conversazione, E puz con gli aleri pefci non s'impaccia i Sta solitaria, e tien riputazione. Pur poi che'l capo a qualch'una si schiaccia Fra tanti affanni, Dio le benedica, Ed a loro, ed a noi, buon prò ci faccià. Sia benedetto ciò che le nutrica, Finmi, foffati, pozzi, fonti, e laghi, E chiunque dura a pigliarle fatica. E autti quei, che sono del pescar vaghi, Dio gli mantenga sempremai gagliardi. E per me del lor merito gli paghi. Benedetto sii tu, Matteo Lombardi, Che pigli queste anguille, e dà le a noi, Christo ti leghi, e Sant'Anton ti guardi. Che guarda i porci, le pecore, c'buoi, Dieti senza principio, e senza fine, C'habbi da lavorar quanto tu vuoi -E tiri a sè tre delle tue bambine, O veramente faccia lor la dota, E or l'allievi, ch'elle son piccine, E i pegni della corte ti riscuota, Disobblighisi i tsoi mallevadoria

# 746 In lode delle Anguille

E caviti del fango, e della mota: Acciò che tu attenda a i tuoi lavori. E non senta mai più doglie, nè pene: Paghiti i birri, accordi i creditori, E facciari in effecto un huom dabbene.

### IN LODE DE I CARDI

P Oi ch'io ho detto di Matteo Lombardi, De i ghiozzi dell'anguille, e di Nardino, Io vò dir qualche cosa anche de'Cardi. Che son quasi miglior che'l pane, e'l vino: E s'io havessi a dirlo daddovero, · Direi di si, per manco d'un quattrino . Ed anche mi parrebbe dire il vero, Ma la brigata poi non me lo crede, E fammi anch'ella rinnegar San Piero. Benche pure alla fin, quand'ella vede Che i Cardi son sì bene adoperati, Le torna la speranza nella fede. E dice: o terque, quaterque beati, Ouei che credono altrui senza vedere, Come dicon le prediche de i frati. Non ti faccia, villano, Iddio fapere, Cioè che tu non possa mai gustare Cardi, carciofi, pesche, anguille, e pere To non dico de i cardi da cardare, Che voi non intendessi qualche baja, Dico di quei, che son buoni a mangiare a Che se ne pianta l'anno le migliaja, E attendonvi appunto i contadini Quando e'non hanno più faccende all'aja. Fannogli anche a lor mano i cirtadini, -E sono oggi venuti in tanto prezzo, Che se cava di molti quattrini.

Dispiacciono a qualch'un, che non è avvezzo. Come suol dispiacere il caviale: Che pare sì schifa cosa per un pezzo. Pur non dimanco io ho veduto tale, Che come vi s'avvezza punto, punto, Gli mangia senza pepe, e senza sale. Senza, che sien così trinciati appunto, Vi dà nè più, nè men dentro di morso, Come se sosse un pezzo di pane unto. A chi piaccion le foglie, e a chi'l torso, Ma questo è poi secondo gli appetiti: Ognuno ha'l iuo giudizio, e'l iuo discorso Costoro usan di dargli ne i conviti Dietro fra le castagne, e fra le mele, Dipoi, che gli altri cibi son forniti. Mangionsi sempre al lume di candele, Cioè, volemo dir, mangionsi il verno, E fi comincia fatto San Michele. Bisogna haver con essi un buon salerno, O un qualch'altro vin di condizione, Come sa provveder chi ha governo. Chi vuol cavare i cardi di stagione, Sarebbe proprio, come se volesse Mettere un legno su per un bastone. E se fosse qualch'un, che gli cocesse, E volesse mangiarli in varj modi, Ditegli, che non sa mezze le messe. I cardi vogliono esser grossi, e sodi: Ma non però sì sodi, che sien duri, A voler, che la gente se ne lodi. Non voglion esser troppo ben maturi, Anzi più presto alquanto giovanetti: Altrimenti non son molto sicuri, Sopra tutto bisogna, che sien netti; E se son messi per la buona via,

Caufa

38 In lode de Cardi

Causano infiniti buoni effetti. Fanno svegliare altrui la fantasia, Alzan la mente a gli huomini ingegnoti`, Dietro a'segreti dell'Astrologia. Quanto più stanno sotto tetra ascosi : Dove gli altri cotal, diventan vecchi: Questi diventan begli, e rigogliosi . Non so quel, che mi dir di quegli stecchi, Ch'egli hanno: ma secondo il parer mio, Si pollon comportar così parecchi. Perchè poi che gli ha fatti loro Iddio. Che fa le corna, e'l'unghie a gl'animali, Convien ch'io habbia pazienza anch'io. Purchè non sien però di quei bestiali, Che come gli spuntoni stanno intieri : Tanto che passerebbon gli stivali. O'Anton Calzavacca dispensieri Che sei or diventato spenditore. Compraci questi cardi volentieri. Non ti pigliar così le cose a cuore, Attendi a spender se tu hai danari, Del resto poi provvederà il signore . Se i Cardi ti paressin troppo cari, Non gli lasciar, perchè non è honesto, Che patiscano i ghiorri, per gli avari. Lascia più presto star l'olio, e l'agresto, Il pane, il vin, la carne, il fale, e'l lardo. Cacciati dietro tutto quanto il resto

### IN LODE DELLA GELATINA.

E per l'amor di Dio dacci del cardo.

E'non è mai, nè sera, nè mattina,

Nè mezzo di, nè notte, ch'io non pensi

A dir le lodi della gelatina:

E met-

Quest'à

E mettervi entro tutti quanti i sensi, I nervi, le budella, el naturale, Per discoprire i suoi misteri immensi. Ma veggo, che l'ingegno non mi vale, Che la natura sua miracolosa, E più profonda affai, che l'orinale a Pur, perché nulla fa quel che null'osa, S'io doveffi crepare, io son disposto, Di dirne in ogni modo qualche cola. E s'io non potrà it così accosto, Nè entrar bene, bene, affatto drento, Fatò il me', ch'io potto così discosto. La Gelatim è un quinto elemento, E guai a noi, s'ella non folle, l'anno Di verno quando piove, e tira vento. Ch'ella val più ch'una vesta di panno, E presso, ch'io non dissi anche del fuoce, Che tal volta ci fa più tosto danno. Io nolla so già far, ch'io non son quoco, E non mi curo di saper, ma basta, Ch'ancor'io me n'intendo qualche poco. E s'iq volessi metter mano in pasta, Farei forse vedere alla brigata, Che chi acconcia l'arte, e chi la gualta. La gelatina fenfa la nfalata E serve per sinocchio, e per formaggio, Dipoi, che la vivanda è sparecchiata. Ed jo che ci ho trovato un avvantaggio, Quando m'è mella Gelatina junanzi, Vo pur di lungi, o mio danno s'io caggio. E non penti nellun che me ne avanzi. Che s'io ne dessi un boccene a persona, Ti so dir, ch'io farei di begli avanzi. Chi vuole haver la gelatina buona,

Ingegnisi di darle buon colore,

In lode della Gelatina Quest'è quel, che ne porta la corona Dice un certo filosofo dottore, Che se la gelatina è colorità, Forz'è ancor, ch'ell'habbia buon sapore. Consiste in essa una virtute unita Dalla forza del pepe, e dell'aceto, Che fa, che l'huom se ne lecca le dita. Io vi voglio infegnare un mio fegreto, Che non mi curo, che mi resti addosso, Io per me la vorrel fempre di dreto • Un'altro ne vo dite a chi è grosso, La gelatina vuole essere spessa, E la sua carne vuol'esset senz'osso. Che qualche volta per la troppa pressa, Che l'huom ha di ficcarvi dentro i denti Un se ne trahe, poi dà la colpa ad essa. O gelatina cibo delle genti, Che sono amiche della discrezione, Sien benedetri turti i tuoi pärenti. Come dir gelatina di cappone, Di starne, di fagian, d'uova, e di pesce, E di mill'altré cose, che son buone. Io non ti potrei dir, come m'incresce, Ch'io non posso dipignerri a pennello, Ne dir quel che per te di sotto m'esce. Pur vo fantasticando col cervello, Che diavol voglia dir quel pò d'alloro, Che ti si mette in cima del piattello « L trovo sinalmente, che costoro Vanno alteranno le sentenzie sue : Talche non è da creder punto loro i ' Ond'io, che intendo ben le cose tue, Come colui, che l'hò pur troppo a cuore;

Alfin concludo l'una delle due: Che su sei, o Poeta, o Imperadore.

Ŋ

# IN LODE DELL' ORINALE.

HI non ha molto ben del naturale, L un gran pezzo di conoscimento, Non può saper, che cosa è l'orinale: Nè quante cole vi si faccin drento, Dico, senza il servigio dell'orina, Che sono a ogni modo presso a cento. E se fossi un dottor di medicina, Che le volessi tutte quante dire, Havria faccenda infino a domattina. Pur chi qualcosa ne volesse udire. Io fon contento, per fargli piacere, Tutto quel, ch'io ne so, di diffinire. E prima, innanzi tratto è da sapere, Che l'orinale è a quel modo tondo, Acciocche possa più cose tenere . E' facto proprio, come è facto il mondo, Che per haver la forma circulare, Voglion dir, che non hanè fin, nè fondo à Questo lo sa ognun, che sa murare, E che s'intende dell'architettura, Che'nsegna altrui le cose misurare. Ha gran profondità la sua natura: Ma più profonda confiderazione La vesta, e quel cotal con che si tura; Quella dà tutta la riputazione Diversamente a tutti gli orinali, Come danno anche i panni alle persone. La bianca è da persone dozzinali, Ouella d'altri colori è da signori, Quellà ch'è rossa è sol da cardinali. Che vi vogliono attorno quei lavori Cioè frangie, fertuccie, e reticelle, Che gli fanno parer più bei di fuori.

# In lode dell'Orinate

Vale altrui l'orinal per tre scarselle, Ed ha più repostigli, e più segreti Che le bisacce delle bagattelle. Adopranlo ordinaziamente i preti, E tengonlo la notte appresso al letto. Drieto a i panni d'arazzo, e a'tappeti. E dicon, che si fa per buon rispetto, Che s'ei s'havessino a levar la notte, Verrebbe lor la punta, e'l mal di petto, E forse a un bisogno anche le gotte; Ma fopra ogni altra cofa, il mal franzese -C'ha già molte persone mal condotte, Io l'ho veduto già nel mio paese Esfere adoperato per lanterna, E starvi sotto le candele accese E chi l'ha adoperato per lucerna, E chi se n'è servito per bicchieri, Benchè questa sa cola da taverna. Io v'ho fatto già su mille pensieri, Havutovi di strane fantalie, E da non dirle così di leggieri. E s'io dicessi, non direi bugie; Ch'io me ne son servito rempremai In tutte quante l'occorrenzie mie. E ogni volta, ch'io l'adoperai Per miz necessità, sempre vi messi Tutto quel ch'io havevo, o poco, o affai.

E nollo ruppi mai, ne mai lo fessi,

'Che si potessi dir per mio difetto,

Ciò è che poca cura vi mettessi.

Bisogna l'orinal tenerso netto,

E ch'egli habbia buon nerbo, e buona schiena,

E darvi drento poi senza rispetto.

Che se'l cristallo è di cattiva vena, Chi crepa; chi si schianta, e chi si sende: Ed è propno un fastidio, e una pena.

E rutte queste presate saccende.

Dell'orinale, e parecchi altre appresso,
Conosce molto ben chi se ne intende.

E chi v'ha drento punto d'interesso,
Giudicherà, com'io, che l'orinale
E' vaso da scherzar sempre con esso.

Come fanno i Todeschi col boccale.

### IN LODE DELLA PRIMIERA.

Uttà l'età d'un huomo intera, intera, S'ella foise ben quella di Titone, Non bafterebbe a dir della primiera. Non ne direbbe affatte Circrone, Nè colui c'hebbe, come dice Homeso, Voce per ben nove mila persone. Un che volesse diene daddovero Bisognerè : c'havesse più cervello. Che chi trovò gli feaconi, el tavoliero La primiera è un giuoco, tanto bello, E tanto travagliato, e tante vario, Che l'età nostra non basta a sapello. Nollo ritrovarebbe il calendario. Ne'l messar, che è sà lungo, nè la messa, Ne tutto quanto insieme il breviario. Diea le lode fue dupque ella stessa, Però ch'uno ignorante nostro pari Hoggi sa bene affai, se vi si appressa. P chi non ne fa altro, al manco impuri, Che colui ha la viavera, e perfetta, Che ginoca a quello giuoco, i fuoi danari d Chi dice, egli è più bella la bafferta, Per ester presto, e spicciarivo giuoco, Fa an gran male a giucar, s'egli ha feetta

In lode della Primiera Questa sa le sue cose appoco, appoco, Quell'altra, perch'ell'è troppo bestiale Pone a un tratto troppa carne a fuoco; Come fanno color, c'han poco fale, E quei che son disperati, e falliti, E fanno conto di capitar male. Nella primiera è mille buon partiti, Mille speranze da tenere abbada, Come dir carte a monte, e carte e'nviti. Chi l'ha, e chi noll'ha, vada, e non vada, Stare a frussi, a primiera, e dire a voi, E non venire al primo a mezza spada. Che so tu vuoi tener lo'nvito, puoi, Se tu nol vuoi tener, lascialo andare, Metter forte, e pian pian, come tu vuoi, Puoi far con un compagno anche a falvare, Se tu havessi paura del resto, E a tua posta fuggire, e cacciare. Puossi fare a primiera in quinto, e'n sesto, . Che non avvien così negl'altri giuochi, Che son tutti novelle appetto a questo. Anzi son proprio cose da dappochi, Huomini da niente, huomini sciocchi, Come dir, messi, e birri, e hosti, e quochi. . S'io perdéssi a primiera il sangue, e gli occhi, Non me ne curo, dove a sbaraglino Rinniego Dio, s'io perdo tre bajocchi. Non è huom sì fallito, e sì meschino, Che s'egli ha voglia di fare a primiera, Non trovi d'accattar sempre un fiorino . Ha la primiera sì allegra cera, . Ch'ella si sa per sorza ben volere, Per la fua grazia, e per la fua maniera. Ed io per me non trovo altro piacere, Che quando pon ho il modo da giucare,

Star di dreto ad un altro per vedere.

E starevi tre di senza mangiare,
Dico bene a disagio, ritto, ritto,
Come s'io non havessi altro da sare.

E per suo amore andrei sino in Egitto,
Ed anche credo, ch'io combatterei,
Disendendola a torto, e a diritto.

Ma s'io facessi, e dicessi per lei
Tutto quel ch'io potessi fare, e dire,
Non havrei satto quel ch'io doverrei.

Però s'a questo non si può venire,
Io per me non vò innanzi per si poco
Durar satica, per impoverire:
Basta che la primiera è un bel giuoco.

# IN LODE D'ARISTOTILE.

N On so, maestro Pier, quel che ti pare Di questa nuova mia maninconia, Ch'io he tolto Aristotile a lodare. Che parentado, o che genologia, Questo ragionamento habbia con quello, Ch'io seci l'altro di della moria. Sappi, maestro Pier, che quest'e'l bello, Non si vuol mai pensar quel che l'huom faccia, Ma governarsi a volte di cervello. Io non trovo persona, che mi piaccia, Nè che più mi contenti che costui: Mi pajon tutti gli altri una cosaccia. Che furno innanzi, seco, e dopo lui: Che quel vantaggio sia fra loro appunto, Ch'è fra'l panno scarlattto, e i panni bui. Quel ch'è frà la quaresima, e fra l'unto, Che sai quanto ti pesa, duole, e'ncresco Quel tempo fassidioso quando è giunto. Ch'ogni

In lode d'Aristotile Ch'ogni dì ti bisogna friger pesce, Cuocer minestre, a bollire spinaci, Premer l'arance fin che'l sugo n'este. Salvando, dottor miei, le vostre paci, Pho detto ad Aristotile in segreto, Come il Petrarca, tu sola mi piaci. Il qual Petrarca havea più del discreto. In quella filosofica rassegna, A porlo innanzi, come'l pose dreto. Costui, maestro Piero, è quel ch'insegna, Quel che può dirsi veramente dotto, Che di vero saper l'anime impregna. Che non imbarca altrui senza biscotto: Non dice le sue cos in aria, al vento; Ma tre, e tre fa fei, quattro, e quattro, otto. Ti fa con tanta grazia un'argomento, Che te lo senti andar per la persona Fino al cervello, e rimanervi drento, Sempre con fillogifmi ti ragiona, E le ragion per ordine ti metre: Quella ti scambia, che non ti par buona. Dilettali d'andar per le vie ftrette, Corte, diritte, per finirla presto, E non istar a dir l'andò, la stette. Fra gli altri tratti, Aristotile ha questo, Che non vuol, che l'ingegni sordi, e loschi, E la canaglia gli meni l'agresto. Però par qualche volta che s'imboschi, Passandosi le cose di leggiero, E non habbia piacer, che zu'l conoschi. Ma quello è con effetto il suo pensiero: S'egli è chi voglia dir, che non l'intende, Lascialo cicalar, che non e'l vero. Come falcon, the a far la preda intende, Che gira un pezzo sospeso in su l'ali,

مند ونگ

Poi di cielo in un tratto a terra scende: Così par ch'egli a te parlando cali, E venga al punto, e perchè tu lo'nvesta, Comincia dalle cose generali. E le squarta, e sminuzza, e trita, e pesta, Ogni costura, ogni buco ritrova, Sì che scrupolo alcun mai non ti resta. Non vuol che l'huomo a credergli fi muova, Se non gli mette prima il pegno in mano, Se quel che dice în tei modi aon preva. Non fa proemi inetti, non in vano, Dice le cose sue semplicemente, E non afferta il favellar Toscano. Quando gli occorre parlar della gente, Parla d'ognun più presto ben che male, Poco dice d'altrui, e di se niente. Cosa che non han fatto assai cicale, Che volendo avanzarú la fattura, S'hanno unto da sua posta lo stivale. E' regola costui della natura, Anzi è lei stessa, e quella, e la ragione Ci ha posto innanzi agl'occhi per pittura. Ha infegnato i costumi alle persone: La felicità v'è per chi la vuole, Con infinito ingegno, e discrezione. Hanno gli altri volumi assai parole, Questo è pien tutto di fatti, e di cose, Che d'altro che di vento empier ci vuole. O Dio, che crudeltà, che non compose Un'operetta sopra la cucina, Fra l'infinite sue miracolose.

Credo ch'ella sarebbe altra dottrina, Che quel tuo ricettario babbuasso, Dove hai imparato a far la gelatina. Che t'havrebbe inlegnato qualche passo,

48 In lode d'Aristotile

Più che non seppe Apizio mai, nè Esopo D'arrosto, lesso, di magro, e di grasso. Ma io che fo? che fon come quel topo, Ch'al lion si siccò drento all'orecchia, 'E del mio folle ardir m'accorgo dopo. Arreco al mondo una novella vecchia, Bianchezza voglio aggiugnere alla neve, E metter tutto il mare in poca secchia. Io che foglio cercar materia breve, Sterile, asciutta, e senza sugo alcuno. Che punto d'eloquenza non riceve. E che sia'l ver, va leggi a uno, a uno, I Capitoli miei, ch'io vò morire, S'egli è fubbietto al mondo più digiuno è Io non mi so scusar, se non con dire Quel ch'io dissi di sopra: e son capricci a Ch'a mio dispetto mi voglion venire, Com'a te di castagne far pasticci.

### A M. MARCO VENIZIANO.

Uant'io vò più pensando alla pazzia,
M. Marco magnisico, che voi
Havete satto, e fate tuttavia:
D'esservi prima imbarcato, e dipoi
Para pur via: sappiate, che mi viene
Compassion di voi stesso, e di noi.
Che dovevamo con cento catene
Legarvi stretto: ma noi semo stati
Troppo dappochi, e voi troppo dabbene a
Quel monsignor degli stival tirati
Poteva pure star due giorni ancora,
Poi che due mesi ci haveva accellati:
Con dire io voglio andare, io andrò ora,
Che pur veniva da monsignor mie

# 'A M. Marco Vienziano

La risposta, la quale è venur'ora. E dice, ch'è contento, e loda Iddio, Che con voi renga, e stia, e vada, e torni, E faccia tanto quanto v'è in disso. Purchè la stanza non passi otto giorni; Ma Dio sa poi quel che sarebbe stato: Al pan si guarda prima che s'inforni. Poi non importa quando gli è infornato: Or bafta, io son qui solo com'un cane ! E non mangio più ostriche, nè siato. E per disperazion vo via domane In luogo, ov'io v'aspetto, e vi scongiuro, Che siate almen qui fra tre settimane. Perchè altrimenti non sarei sicuro: Cioè havrei da far, voi m'intende, Che sapere il preterito, e'l futuro. Diranno, noi vogliam che tu sia prete, Noi vogliam che tu facci, e che tu dica. Io starò fresco se voi non ci sete: Senza che più ve lo scriva, o ridica, Venite via: che volete voi fare Fra cotesti orti di malva, e di ortica? Che son pe'morti cosa singulare, Come dice il fonetto di Rosazzo, Io vò morir se vi potete stare. E per mia fè, che per un bel follazzo, L'havete scielto! e questa vostra gita E' stata quasi un capriccio di pazzo. Per cereo ell'era pure un'altra vita, Santa Maria di grazia, e quelle torte, Delle quali io mi lecco ancor le dita-Quelle vuò dir, che con sì varia sorte Ci apparecchiava messer Pagol Serra, Che mi viene ora il fudor della morte. 'A dir ch'io m'ho a partir di questa terra,

# 50 AM Francesco da Milano

Ed angame a ficcare in un paese. Dove fi sta con simil cose in guerra. Di anella graziosa aima corceie, Che vive come vivono i Christiani, Parle della brigata Genovese. Salvaghi, Arcani, e Marini, e Goani, Che Dio dia a i lor cambi, e lor faccende, La sua benedizione ad ambe mani. Era ben da propor da chi s'inteude Di compagnie, e di trebbi, a coteste Generazion falvatiche, ed horrende. Che pajon fustituti della peste. Or io non voglio andar multiplicande In ciancie, che vi son forte moleste. E'n ful primo propolito tornando; Dico così, che voi torniate presto:

### .A.M. FRANCESCO DA MILANO.

A vostra Signoria mi raccomando, E mi riserbo a bocca a dirvi il resto.

Perch'i ko'nteso, se voi sete vivo.
Perch'i ko'nteso, che voi sete morto,
Leggete questa cosa, ch'io vi scrivo,
Per la qual vi consiglio, e vi consorto,
A venire a Vinezia: c'hoggimai,
A star tanto in Piacenza havete il torto.
E quel ch'è peggio, senza scriver mai,
Che pur s'haveste scriver qualche volta,
Di voi staremmo più contenti assa.
Qui è messere Achille dalla volta,
E'l reverendo monsignor Valetio,
Che domanda di voi volta per volta:
E mostra havere estremo desiderio,
Non pur sol egli, ma ogni persona

A M. Francesco da Milano N'ha un martel, ch'è proprio un vituperio. Lasciamo andar monsignor di Verona, Nostro Padron, che mai nè dì, nè notte. Colla lingua, e col cuor non v'abbandona. Se voi haveste non vò dir le gotte, Ma il mal di sant'Antonio, e'l mal franzese E le gambe, e le spalle, e l'ossa rotte: Doverreste esser stato quà un mele, Tanto ognun si consuma di vedervi, E d'alloggiarvi, e quasi far le spese, Ma non disegni già nessum d'havervi, Ch'io vi vogliio, e per Dio starei fresco. Se i 'forestieri havessino a godervi. Venite via, il mio messer Francesco, Che vi prometto due cose eccellenti, L'un'è'l ber caldo, e l'altra il mangiar fresco. I se voi havete mascelle valentis Vi gioverà, che qui si mangia carne Di can, d'orfi, di tigri, e di ferpenti. I medici configlian, che le starne Quest'anno, per amor delle petecchie. Farebbon mal chi volesse mangiarne. Ma di questi lavori delle pecchie, O api, a modo vostro, vi promerto, Che n'abbiam co i corbegli, e colle secchie Io parlo d'ogni sorte di consetto, In torte, marzapani, e'n calicioni, Vò fotterrarvi infin fopr'al ciuffetto. Capi di latte, santi non che buoni: Io dico capi, quì si chiamon cai. Da star proprio a mangiargli ginocchioni. Poi certi bozzolai impeverai. Alias berlingozzi, e confortini.

La miglior cosa non mangiaste mai.
Voi aspettate, che l'huom vi strascini,

🔫 2 A M. Francesco da milano Venite, che sarete più guardato, Che'l doge per l'Assenso da i facchini. Sarete intrattenuto, e corteggiato, Ben visto da ognun, come un barone, Chi v'udirà, si potrà dir beato. Parrete per quest'acque un Antione, Anzi un'Orfeo, che sempre haveva drieto Bestie, in gran quantità, d'ogni ragione. Se sete, come io spero, sano, e lieto, Per vostra sè non vi sate aspettare. Ne star tanto coll'animo inquieto. Ecci comodamente da sguazzare Secondo il tempo, ecci Valerio vostro, Che'n cortesia sapete è singulare. Ciò ch'è di lui possiam riputar nostro, E pane, e vin; pensate, ch'adess'io Scrivo colla fua carta, e col fuo inchioftro. Stiàmo in una contrada, e in un rio, Presso alla Trinità, e all'Arsenale, Incontro a certe monache di Dio. Che fan la pasqua come il carnovale: Idest, che non son troppo scrupolose, Che voi non intendeste qualche male. Venite a scaricar le vostre cose, E a diritto, e venga Bernardino, Che faremo armonie miracolose. Poi alla fin d'Agosto; o lì vicino, Se si potrà praticare il paese, Verso il padron piglieremo il cammino, Che l'altr'hier se ne andò nel Veronese.

#### ALLI SIGNORI ABATI.

C Ignori Abati miei, se si può dire, Ditemi quel che voi m'havete fatto: Che gran piacer l'havrei certo d'udire. Sapevo ben ch'io ero prima matto, Marto, cioè, che volentieri amavo, Ma or mi pare aver girato affatto. Le virtu vostre mi v'han fatto schiavo. E m'han legato con tanti legami, Ch'io non so quando i piè mai me ne cavo Gli è forza, ch'io v'adori, non ch'io v'ami, D'amor però di quel savio d'Atene, Non di questi amoracci sporchi, e infami. Voi sete si cortesi, e si dabbene, Che non pur da me sol, ma ancor da tutti , Amor, honor, rispetto vi si viene. Ben sapete, che l'esser anche putti, Un non so che più v'accresce, e v'acquista Massimamente, che non sete brutti. Ma per Dio sievi tolta della vista, Nè della vista sol, ma del pensiero, Una fantaliaccia così trista. Chio v'amo, e vi vò bene, a dir il vero, Non tanto perchè siete bei ma buoni. E potta, ch'io non dico di San Piero, Chi ê colui, che di voi non ragioni? Che la virti delle vostre maniere. Per dirlo in lingua furba, non canzoni? Che non è oggi facile a vedere, Giovaue, nobil, bella, e vaga gente, C'habbia anche insieme voglia di sapere Ch'adorni il corpo a un tratto, e la mente i Anzi ch'a questa più, ch'a quello attenda, Come voi fate tutti veramente. Perd

Alli Signori Abati Però non vò, che sia chi mi riprenda, S'io dico che con voi sempre starei A dormire, ed a fare ogni faccenda. E se i fati, o le stelle, o sien gli Iddei, Volessin ch'io potessi far la vita Secondo gli auspicii , e; voti miei :-Dapoi che'l genio vostro sì m'invita, Vorrei farla con voi : ma il bel faria, Che come dolce, fosse anche infinita O che grata, o che bella compagnia: Bella non è per me; ma ben per voi, So io che bella non faria la mia. Ma noi ci accorderemmo poi fra noi, Quando. foffimo un pezzo, infieme stati, Ognuno andrebbe a far i fatti suoi. Paremmo spesso quel giuoco de'frati, Che certo è bello, e fatto con giudizio In un convento, ove sien tanti Abati. Diremmo ogni mattina il nostro ustizio. Voi cantereste, io vel terrei segreto. Che non ion buono a sì fatto esercizio. Pur per non stare inutilmente cheto, Vi farei quel fervigio, se voleste, Che fa, chi suona a gli organi, di dreto. Qual più solenni, e qual più allegre seste, Oual più bel tempo, e qual maggior bonaccia, Maggior confolazion farien di queste? A chi piace l'onor, la robba, piaccia: Io tengo il fommo bene in questo mondo, Lo stare in compagnia, che sodisfaccia. Il verno al fuoco in un bel cerchio tondo, A dire ognun la sua, la state al fresco: Questo piacer non ha ne fin, ne fondo. Ed io di lui pensando sì m'adesco, Che credo di morir, se mai v'arrivo :

Ippolito de Medici

Or parlandone indarno, a me rincresco.
Vi scrissi l'altro dì, che mi spedivo,
Per venir via, ch'io muojo di martello,
Ed ora un'altra volta ve lo scrivo.
Io ho lasciato in Padova il cervello,
Voi havete il mio cor serrato, e stretto
Sotto la vostra chiave, e'l vostro anello.
Fatemi apparecchiare in tanto il letto,
Quella sedia curule, e due cucini,
Ch'io possa riposarmi a mio diletto,
E state sani, Abati miei divini.

### AL CARDINAL IPPOLITO

7On crediate pero, signor, ch'io taccia V Di voi, perch'io non v'ami, e non v'adori 🕏 Ma temo che'l mio dir non vi dispiaccia. Io ho un cerro stil da muratori, Di queste case quà di Lombardia, Che non van troppo in su co i lor lavori? Compongono a una certa foggia mia, Che se volete pur, ch'io ve lo dica, Me l'ha infegnato la poltroneria . Non bisogna parlarmi di fatica, Che come dice il cotal della peste, Quella è la vera mia mortal nimica e M'è stato detto mo, che voi vorreste Un stil più alto, un più lodato inchiostro s Che cantassi di Pilade, e d'Oreste, Come sarebbe, verbigrazia, il vostro Vnico stile, o singulare, o raro! Che vince il vecchio, non che'l tempo nostro Quello è ben ch'a ragion tegniate caro; Però ch'ogni bottega non ne vende,

Nè sete, a dire il ver, pur troppo avaro. To ho sentito dir tante saccende Della traduzion di quel secondo Libro, ove Troja misera s'incende. Ch'io bramo haverlo, più che mezzo il mondo, Hovvelo detto, e voi non rispondete, Onde anch'io taccio, e più non vi rispondo. Ma per tornare al stil, che voi volete, Dico, ch'anch'io volentieri il torrei, E n'ho più voglia, che voi non credete : Ma far rider la gente non vorrei; Come sarebbe, se'l vostro Gradasso Leggessi Greco in catedra a gli Hebrei. Quel vostro degnamente vero spasio, Che mi par esser proprio il suo pedante, Quando a parlargli m'inchino sì basso. Provai un tratto a scrivere elegante, In prosa, e'n versi, e secine parecchi, Ed hebbi voglia anch'io d'esser gigante. Ma mester Cintio mi tirò gli orecchi, E disse, Bernio, fa pur dell'anguille, Che questo è il proprio humor, dove tu pecchi-Arte non è da te cantar d'Achille: A un pastor poveretto tuo pari Convien far versi da boschi, e da ville. Ma lasciate, ch'io habbia anch'io danari, Non fia più pecorajo, ma cittadino. E metterocci mano unquanco, e guari. Com'ha fatto non so chi, mio vicino, Che veste d'oro, e più non degna il panno, E dassi del messere, e del divino. Farò versi di voi che fumeranno. E non vorrò, che me ne abbiate grado,

E s'io non dirò il ver sarà mio danno.

Lascerò sare il vostro parentado:

Dira

E i vostri Papi, e'l vostro cappel rosso, E l'altre cose grandi, ov'io non bado . A voi vogl'io, signor, saltare addosso, Voi sol per mio soggetto, e tema havere: Delle vostre virtù dir quant'io posso • To non v'accoppierò come le pere, E come l'uova fresche, e come i frati, Nelle mie filastrocche, e tantasere. Ma farò sol per voi versi appartati, Nè metterovvi con uno in dozzina, Perchè d'un nome siate ambo chiamat 🤞 E dirò prima di quella divina Indole vostra, e del beato giorno, Che ne promette sì bella mattina. Dirò del vostro ingegno, al qual'è intorno Infinito giudizio, e discrezione: Cose, che raro al mondo si trovorno. Onde lo studio delle cose buone, E le composizioni escon sovente, Che fan perder la scherma a chi compone Nè tacerò da che largo torrente, . La liberalità vostra si spanda, E dirò molto, e pur'e'sarà niente. Questo è quel fiume, che pur'or si manda Fuori, e quel mar, che crescerà sì forte, Che'l mondo allagherà da ogni banda. Non se ne sono ancor le genti accorte Per la novella età: ma tempo ancora Verrà, ch'aprir farà le chiuse porte. E se le stelle, che'l vil popolo ora, Dico Ascanio, San Giorgio, honora, e cole, Oscura, e sà sparir la vostr'aurora: Che spererem, che debba far il sole? Beato chi udirà dopo null'anni Di questa profezia pur le parole.

Dicò di quel valor che mette i vanni, E potria far la spada, e'l pasturale, Ancora un di rifare i nostri danni. Fatò tacere allor certe cicale, Certi capocchi, satrapi ignoranti... Ch'alla vostra virtù commetton male. Genti che non san ben da quali, e quanti Spiriti generoli accompagnato, L'altr'hier voleste a gli altri andare avanti e Dico oltre a quei c'havete sempre allato, Che tutta Italia, con molta prontezza V'havria di là dal mondo feguitato. Questo vi fece comper la cavezza, E della legazion tutti i legacci, Tanto da gentil cuor gloria s'apprezza. Portovyi in Ungheria fuor de'covacci, Sì che voi sol voleste passar Vienna; Voi sol de i Turchi vedeste i mostacci. Quest'è la storia, che qui sol s'accenna; La lettera è minuta, che si nota, Dipoi s'estenderà con altra penna. E mentre il ferro a temprarla s'arruota, Serbate questo schizzo per un pegno, Fin ch'io lo colorisca, e lo riscuota. Che se voi sete di tela, e di legno, E di biacca per man di Tiziano,

AL CARDINAL DE MEDICI.

In lode di Gradasso.

Spero ancor'io, s'io ne sarò mai degno.

Di darvi qualche cosa di mia mano.

V Oi m'havete, fignor, mandato a dire, Che del vostro Gradasso un'opra faccia. Jo son contento, io vi voglio ubbidire. Ma s'ella vi riesce una cosaccia, La vostra Signoria non sene rida, E pensi ch'a me anche ella dispiaccia Egli è nella poetica del Vida Un verso il qual voi forse anche sapetes Che così agli autor moderni grida: Oh tutti quanti voi, che componete, Non fate cosa mai, che vi sia detta, Se poco honore haver non ne volete. Non lavorate a posta mai, nè in fretta, Se già non sete ssorzati, e costretti Da gran maestri, e signori a bacchetta. Non souo i versi a guisa di farsetti, Che si fanno a misura, nè la prosa, Secondo le persone, or larghi, or stretti, La poesia è come quella cosa, Sapere, che bisogna star con lei, Che si rizza a sua posta, e leva, e posa; Dunque negarvi versi io non potrei, Sendo chi sete, e chi gli negherebbe Anche a Gradasso mio, Re de'Pigmei? Che giustamente non s'anteporrebbe A quel gran Serican, che venne in Francia Per la ipada d'Orlando, e poi noll'hebbe. Costui porta altrimenti la sua lancia, Non peterebbe folo il suo pennacchio, La stadera dell'elba, e la bilaneia. Con esso serve per ispaventacchio, Anzi ha servito adesso in Alamagna, A Turchi, e a Mori: io fo quel che mi gracchio. E' destro, snelle, adatto di calcagna, A far moreiche, e salti, non è tale Un grillo, un gatto, un cane, ed una cagna: In prima il periglioso, e poi il mortale. Non ha tante virtù ne i prati l'erba

C 6

In lode del Gradasso Bettonica, quant'ha quest'animale. La cera verde sua, brusca, ed acerba, Pare un viso di sotto, quando stilla Quel che nel ventre smaltito si serba. La sua genealogia chi potria dilla?

Io trovo ch'egli uscì d'un di quei buchi, Dove habitava a Norcia la Sibilla. Suo Padre già facea gl'eunuchi, E lui fè dottorar nel berrettajo, · Per non tenerlo in frasca, come i bruchi 🕹 . Nacque nel dua di quà dal centinajo. Ed e sì grande, ch'io credo che manchi Poca casa d'un braccio a fargli un sajo Se si trovava colla spada a i sianchi, Quando i topi assaltaron i ranocchi. Egli era fatto condottier de i granchi. 🖺 certo gli somiglia assai negl'occhi, 🦫 E nella terrerezza della testa, Che va incontro alle punte degli stocchi e M'è stato detto di non so che festa, Che voi gli fate, quand'egli è a cavallo, Se così tosto a seder non s'appresta. Fate dall'altra banda traboccallo A capo chino, e par che vadi a nozze, Si dolce in quella parte ha fatto il callo. Così le bestie non diventan rozze, Che ve le mena meglio affai, ch'a mano. E parte il giuoco fa delle camozze. Un certo giuoco, ch'i'ho inteso, strano, E che si lascia il matto a corna innanzi

Cader dagli alti scogli in terra al piano,
State cheti poeti di romanzi,
Non mi rompa la testa Rodomonte.
Nè quel Gradasso, ch'io dicevo dianzi.
Buova d'Antona, e Ruova d'Agrismonte.

Buovo d'Antona, e Buovo d'Agrifmonte,

E tutti i Paladin sarebbon meglio,
Poi che sono scartati, andare à monte.
Questo è della montagna il vero veglio,
Questo solo infra tutti pe'l più grasso,
E per la miglior roba eleggo, e sceglio.
Più non si dica il serican Gradasso,
Questo cognome omai si spegna, e scoreia,
Come la sera il sol, quand'egli è basso.
Viva Gradasso Berretai da Norcia.

LAMENTO DI NARDINO canattiere, strozziere, e pescatore eccellentissimo.

O Buona gente, che vi dilettate, E piaccionvi i piacer del Magnolino, Pregovi in cortesia, che m'ascoltiate. Io vi dirò il lamento di Nardino, Che fa ogn'or con pianti horrendi, e fieri Sopra il suo sventurato cornacchino: Questo era un bello, e gentil sparaveri, Ch'ei s'havea preso, e acconcio a sua mano : E havutone già mille piaceri. Egli era bello, graziolo, e humano, Sicuro quanto ogni altro uccel, che voli, · Da tenersel per festa a ignuda mano » Havea fatto a i suoi di mille bei voli, Havea fra l'altre parti ogni buon seguos E prese già trentanove assivoli. Non havea forza, ma gli haveva ingegno, O come dicon certi, havea destrezzas E'n tutte le sue cose assai disogno. Tornava al pugno, ch'età una bellezza: Aspettava il cappel com'una forma: In fine, egli era tutto gentilezza.

Le rento di Nardino Oh Dio, cosa crudel fuor d'ogni norma; Come ne venne il tempo delle starne, E che n'appari fuori alcuna torma: Appena hebb'ei cominciato a pigliarne, Che gli venne uno enfiato fotto il piede . Appunto ove è più tenera la carne i Sicome tutto 'l di venir si vede A gli uccei così vecchi, come nuovi, Che per troppa caldezza esser si crede. Come si sia, comunche tu gli provi Ei vien subitamente lor'un male, Che questi uccellator chiamano i chiovi. Oh humana speranza ingorda, e frale: Quant'è verace il precetto divino: Che non si debba amar cosa mortale. Cominciò indi a sospirar Nardino, E star pensoso, e pallido nel volto, Dicendo dì, e notte, o cornacchino: O cornacchin mio buon, chi mi t'ha tolto? Tu m'hai privato d'ogni mio sollazzo: Tu sarai la cagion, ch'10 verrò stolto. Impiccato sia io, s'io non m'ammazzo, S'io non mi metto al tutto a disperare a Così gridava, che pareva pazzo. E come spesso avvien nell'uccellare, Che qualche uccel fantastico, e restio. Cosí in un tratto non volea volare. Ei s'adirava, e rinnegava. Dio, E mordeasi per rabbia ambo le mani, Gridando: ove sei tu cornacchin mio? Dipoi ha preso adırarsı co'cani,. E gli chiama, e gli sgrida, e gli minaccia. E dà lor bastonate da Christiani, Ond'un, ch'è suo (nè vò, che vi dispiaccia) C'ha nome Fagianino, ch'è un buon cane.

ΕŒ

Lamento di Na dina

Esti adirato, e non ne vuol più caccia, E spello spello a drieto si rimane; Dicono alcun, che lo sa per dolore; Un tratto e'va più volențieri al pane e Vedete or voi quanta forz'ha l'amore, Che infino a gli animali inrazionali Hanno compassion del lor signore. Queste son cose pur siere, e bestiali, Chi le discorre, e chi le pensa bene, Ch'intervengon nel mondo a gli animali. Però s'alcuna volta c'interviene, Cofa ch'a gusto non ci vadi troppo, Bisogna torsi al sin quel che ne viene. Che a dà spesso in un peggiore intoppo, Ed è talor con danno altrui infeguato, Che gli è meglio ir trotton, che di galoppo O babila gence, c'havete ascoltato, Cosi'si divota, e pura attenzione, Shefto lamento, ch'io v'ho raccontato. Habbiate di Nardin compassione, Perchè non s'abbia al rutto a disperatne: Dio lo cavi di questa tentazione, Io voglio in cortelia tutti pregarne: Pregate Dio per questo cornacchino, Dieo a chi piace uccellare alle starne, Ch'è proprio un de i piacer del Magnolino,

## IN LAMENTAZION

IN se di Christo, amor, che tu hai'l torto,
Assassinare in questo modo altrui,
E volermi ammazzar quand'io son morto.
Tu m'imbarcassi prima con colei;
Or vortesti imbarcasmi con colei:

Io vò

In lamentazion d'amore Io vò che venga il morbo a lei, e a lui i E presso ch'io non dissi a te, e a lei: Se non perch'io non vo, che tu t'adiri, A ogni modo io te l'appiccherei Sappi quel ch'i'ho a far co i tuoi sospiri? Io ero avvezzo a rider tuttavia, Or bisogna ch'io pianga, e ch'io sospiri. Quand'io trovo la gente per la via, Ognun mi guarda per trasecolato, E dice, ch'io sto male, e ch'io vo via Io me ne torno a casa disperato: E poi ch'io m'ho veduto nello specchio, Conosco ben ch'io son trassigurato. Parmi effer fatto brutto, magro, e vecchio, E gran merce, ch'io non mangio più nulla, E non chiugo, nè occhio, nè orecchio. Quand'ognun si sollazza, e si trastulla, Io attendo a trar guai a centinaja: E fammegli tirar una fanciulla. Guarda se la fortuna vuol la baja, ula, m'ha lasciato stare infino a ora: Ornivuol, ch'io m'innamori in mia vecchiaja. Io non volevo innamorarmi ancora: Che poi ch'io m'ero innamorato un tratto Mi pareva un bel che, esserne fuora. A ogni modo, amor, tu hai del matto: E credi a me, se tu non fossi cieco, Io ti farei veder ciò che m'hai fatto. Or se costei l'ha finalmente meco, Questa rinnegataccia della Mea, Di grazia fa ancora, ch'io l'habbia seco i Poi che tu hai disposto, ch'io la bea, S'ella mi fugge, ch'io le sia nimico, E sia Turco io, s'ell'è ancor Giudea. Altrimenti, Cupido, io te lo dico Įη

#### In lamentazion d'amore

In presenza di questi testimoni: Pensa ch'io t'habbia a esser poco amico. E se tu mi percuoti negli ugnioni, Rinniego Dio s'io non ti do la stretta, E s'io non ti fornisco a mostaccioni. Ptega pur Christo, ch'io non mi ci metta ! Tu non me n'havrai fatte però sei, Ch'io ti farò parere una civetta, Non potendo valermi con costei: Per vendicarmi de miei dispiaceri, Farotti quel ch'io havrei fatto a lei. E non ti varrà esser balestrieri, O scufarti coll'esser giovanetto: Ch'allor tel farò io più volentieri. Non creder, ch'io ti vogli haver rispetto, Io te lo dico, se nulla t'avviene, Non dir dipoi ch'io non te l'habbia detto. Cupido, se tu sei un'huom dabbene, È servi altrui quando tu sei richiesto, Habbi compassion delle mie pene, Non guardar perch'io t'abbia detto questo: La troppa stizza me l'ha fatto dire, Un'altra volta io farò più honesto. A dirti il vero, io non vorrei morire: Ogni altra cosa si può comportare: Questo io non so, com'ella s'abbia à ite à Se costei mi lasciassi macinare. Io le farei di dreto un manichino, E mostrerei di non me ne curare. Ma chi non mangia pane, e non bee vino, Io ho sentito dir che se ne muore, E quasi quasi ch'io me lo indovino. Però ti vò pregare, o Dio d'amore: S'i'ho pure a morir per man di dame, Tirà anche a lei un verretton nel cuore;

# 66 Contro a Papa Adriano Fa ch'Ella muoja d'altro che di fame.

### NEL TEMPO CHE FU FATTO Papa Adriano.

Poveri infelici cortigiani, Usciti delle man de i Fiorentini, E dati in preda a Tedeschi, e marrani. Che credere, ch'importin quegli uncini, Che porta per insegna questo arlotto Figliuol d'un cimator di panni lini . Andate a domandarne un pò Ceccotto, Che fa profession d'imperiale, E diravvi il misterio, che v'è sotto. Onde diavol cavo questo animale, Quella bestiaccia di Papa Lione Che gli mancò da far un Cardinale? E voi reverendissime persone. Che vi faceste così bello honore Andate adello a farvi far ragione, O Volterra, o Minerva traditore, O canaglia diferta, afin, furfanti: Havete voi da farci altro favore? Se costui non v'impieca tutti quanti, E non vi squarta, vò ben dir, che six Veramente la schiuma de'pedanti. Italia poverella, Italia mia, Che ti par di questi almi allievi tuoi, Che t'han cacciato un porro dierro via 7 Al manco si voltassi costu'a voi E vi festi parir la penitenza Del vostro error: che colpa n'abbiam noi? Che ci ha ad esser negato l'udienza, E dato ful mostaccio delle porte: Che Christo non ci havrebbe pazienze. ECEO

#### Contro a Papa Adriano

Ecco che personaggi, ecco che corte, Che brigate galanci cortigiane, Copis, Vincl. Corizio, e Trincheforte! Nomi da fare sbigottire un cane: Da fare spiritare un cimitero, Al suon delle parole horrende, e strane. O pescator diserto di san Piero a Questa è ben quella volta, che tu vai In chiasso, e alla stufa daddovero. Comincia pure avviarti a Tornai a E canta per la strada quel versetto. Che dice: Andai in Fiandra e non tornai. Oltre canaglia brutta, oltre al Trajetto: Ladri cardinalacci, schiericati, Date luogo alla se di Machometto t Che vi gastighi de'vostri peccati, E lievivi la forma del cappello, Al qual senza ragion soste chiamati. Oltre canaglia brutta, oltre al bordello, Che Christo mostrò ben d'havervi annoja, Quando in conclavi vi tolse il cervello. S'io non dic'or da buon sengo, ch'io muoja, Che mi parrebbe fare un facrifizio, A effer per un cratto vostro boja. Q ignoranti, privi di giudizio, Voi potete pur darvi almeno il vanto, D'haver messo la chiesa in precipizio. Basta che gli hanno facto un papa santo, Che dice ogni mattina la sua messa, E non se'l tocca mai se non cal guanto. Ma state saldi, e non gli fate presia: Dategli tempo un'anno, e poi vedrete, Che piacerà anche a lui l'arista lessa. O Christo, o Santi, sì che voi vedete Dove ci han messo quaranta poltroni: E State 68 Contro a Papa Adriane

E state in cielo, e si ve ne ridete. Che maledetti sien quante orazioni,

E quante letanie vi fur mai dette Da i frati, in quelle tante processioni.

Ecco per quel che stavan le staffette
Apparecchiate, a ir annunziare

La venuta di Christo in Nazarette.

To per me fui vicino a spiritare,

Quando sentì gridar quella Tortosa: E volli cominciare a scongiurare.

Ma'l bello era a fentir un'altra cofa,

Che dubitavan, che non accettassi, Come persona troppo scrupolosa.

Per questo non volevan levar l'assi

Di quel conclavi ladro, scelerato, Se forse un altra volta e bisognassi.

Dapoi che seppon, ch'egli hebbe accettato, Cominciarono a dir che non verria,

E dubitava ognun d'esser chiamato

All'ora il Cesarin vosse andar via, Per parer diligente: e menò seco

O sciocchi, a Ripa, e sì tristo vin greco,

Che non havessi dovuto volare,
Se fossi stato zoppo, attratto, e cieco?

Dubitavate voi dell'accettare?

Non sapevate voi, ch'egli havea letto.
Ch'un vescovado è buon desiderare?

Or poi, che questo Papa benedetto
Venne, così non fussi mai venuto,

Per fare agli occhi miei questo dispetto.

Roma è rinata, il mondo è rihavuto, La peste e spenta, allegri gl'usiziali:

O che ventura che noi habbiamo havuto?

Non si dice più mal de'cardinali:

Anzi

Anzi son tutti persone dabbene, Tanto Franzesi, quanto imperiali. Oh mente humana, come spesso avviene, Ch'un loda e danna una cosa, e la piglià In pro, e'ncontro, come ben gli viene. Così adesso non è maraviglia, Se la brigata diventa inconstante, E mal contenta di costui hisbiglia. Or credevate voi gente ignorante, Ch'altrimenti dovessi riuscire, Un sciagurato, ipocrito, pedante? Un nato solamente per far dire, Quanto pazzescamente la fortuna Habbia sopra di noi forza, ed ardire. Un, che s'havesse in sè bontade alcuna, Doverebbe squartar chi l'ha condotto Alla fiede papal, ch'al mondo è una. Dice un suo Todorigo, ch'egli e dotto: E ch'egli ha una buona coscienza, Come colui, che gliel'ha vista sotto. L'una e l'altra gli ammetto, e credo senza Che giuri, e credo che gli habbia ordinato, Di non dar via benefizi a credenza. Più presto ne farà miglior mercato, E perderanne innanzi qualche cosa, Purche denar contante gli sia dato. Questo perchè la Chiesa è bisognosa, E Rodi hà gran mestier d'esser soccorsa Nella fortuna sua pericolosa. Per quelto si riempie quella borsa Che gli fù data vota; onde più volte La man per rabbia si debbe haver morsa. Ma di che vi dolete, o genti stolte, Se per difetto de'vostri giudizj Vostre speranze tenete seposte?

Lasciato :

70 AM. Alessandro del Caccia. Lasciate andar l'imprese degli unzi, Et si habetis auro, ed argento, Spendetel tutto quanto in benefizj. Che vi staranno a sefianta per cento, E non havrete più fospezione, Ch'i danar vostri, se gli porti il vento. Non dubitate di messer Simone, Che maestro Giovan da Macerata: Ve ne farà plenaria affoluzione. A tutte l'altre cose sta ferrata, E dicesi, videbimus, a questa Si dà una udienza troppo grata . Ogni dimanda è lecita, e honesta, E che lia il ver , benchè fosse diseso, Pure al Lucthese si tagliò la testa. Io non so s'è il vero quel ch'i'ho inteso, Ch'ei rasta a'un a un tutti i danari, E guarda se i ducari son di peso. Ora chi nollo sa, Rudj, e impari, Che la regola vera di giustizia E' far che la bilancia stia del pari. Così si tiene a Roma la dovizia, E fannosi venir le spedizioni Di Francia, di Pollonia, e di Galizia. Queste son l'astinenzie, e l'orazioni, E le Tette virtù cardinalesche, Che mette San Gregorio ne' fermeni . Dice Franciscus, che quelle fantesche, Che tien a belveder, servon per mostra: Ma con effetto a lui piaccion le pesche. E certo la fua cera lo dimostra, Che gli è pur vecchio: e in parte ha provate La santa cortigiana vita nostra. Di questo quali l'ho per iscusato:

Che non è vizio proprie della mente;

Ma di-

A M. Alessandro del Cacela. 71 Ma difetto, che gli anni gli han portato. Ecredo in coscienza finalmente, Che non farebbe, se non buon Christiano, Se non assassinassi si la gente. Pur quand' io sento dire, oltramontano, Vi fo fopra una chiofa col verzino; Idest nimico al fangue Italiano. O furfante, ubbriaco, contadino, Nato allo stufa: or ecco chi presume Signoreggiare il bel nome latino! Equando un fegue il libero costume, Di sfogacii scrivendo, e di cantare. Lo minaccia di far buttare in fiume. Cola d'andarsi proprio ad annegare: Poichè l'antica sibertà natia Per più dispetto non si puote usare, San Pier, s'io dico poi qualche pazzia, Qualche parola, c'habbia del bestiale, Fa con Domeneddio la scusa mia, L'usanza mia non fu mai di dir male: E che sia il ver, leggi le cose mie, Leggi l'anguille, leggi l'orinale, Le pesche, i cardi, e l'altre fantasse, Tutte sono hinni, salmi, laude, ed ode: Guardati or eu dalle palinodie. Io hò drento un sdegno, che mi rode, E sforza contro all' ordinario mio Mentre costui di noi trionfa, e gode, A dir di Christo, e di Domeneddio. IN LODE DEL DEBITO A M. Alessandro del Caccia. Uanta fatica, messer Alessandro, Hanno certi filosofi durata, Come dir, verbigratia, Anassimandro, L'Cleombroto, e quell' altra brigata, Per di72 A M. Ale Sandro del Caccia. Per dichiararci qual sia'l sommo bene, E la vita felice, alma, e heata. Chi vuol di scudi haver le casse piene : Chi stare allegro sempre, e far gran cera : Pigliando questo mondo com'e viene. Andar a letto com'e' si fa sera, Non far da cosa a cosa disterenzia, Non guardar più la bianca, che la nera Questa hanno certi chiamata indolenzia, Ch'è, messer Alessandro, una faccenda, Che l'auditor non v'ha data sentenzia. Vò dir, ch' io credo, che la non s'intenda, Voi chiamatela vita alla carlona, Quà è un, che n'ha fatto una leggenda. Un'altra opinion, che non è buona, Tien, che l'Imperador, e'l Prete Janni Sien maggior del Torrazzo di Cremona . Perchè veston di seta, e non di panni, Son spettabili viri, ognun gli guarda, Son come fra gli uccelli i harbagianni . E fu un tratto una vecchia Lombarda, Che credeva, che'l Papa non foss' huomo, Ma un drago, una montagna, una bombarda. E vedendolo andare a vespro in duomo. Si fece croce per la maraviglia: Questo scrive uno historico da Como. Dell'altra filosofica famiglia Sono intrigati più, dico gli errori, Ch' una matassa quando si scompiglia, Vergilio disse, che i lavoratori Starebbon ben, s'egli havessin cervello, Se fossin del lor ben conoscitori. Ma questo alla sentenzia è stran suggello, E come dare innanzi intero un pane

A chi non habbia denti, nè costello.

Chi yuol,

A M. Alessandro del Caccia. 73 Chi vuol, che le persone sien mal sane Dice, che lo studiar ci fa beati, E la scienzia delle cose strane. E quì gridan le regole de' frati, Che danno l'ignoranzia per precetto, E non voglion, che mai libro si guati. Non è mancato ancor chi habbia detto Gran ben del matrimonio, e de' contenti, Che fon nel marital pudico letto. Questo amo io più, che tutti i miei parenti, È dico, che lo starvi è cosa santa, Ma senza compagnia, non altrimenti. Son queste opinion più di novanta, Son tante quanti gli huomini, e le vite: E sempre ognun l'altrui celebra, e canta. Ma fra le più stimate, e riverite, E' per detto d'ognun quella de' preti, Perch'egli han grandi entrate, e poche uscite. Or tacete filosofi, e poeti, Voi Svetonio, e'l Platina, e Plutarco. Che scriveste le vite, state cheri, Lasciase dir a me, che non imbarco, E fono in questo così buono autore, Sono stato per dir, come San Marco. Più bella vita al mondo un debitore Fallito, rovinato, e disperato, Ha, che'l gran Turco, e che l'Imperadore. Questo è colui, che si può dir beato. In tutto l'universo, ove noi stiamo, Non è più liero, e più tranquillo stato. E perchè paja che noi procediamo Con le misure in mano, e con le seste: Prima quel che sia debito vediamo. Debito è far altrui le cose honeste, Come dir, ch'a'più vecchi si conviene

74 A.M. Ale fandro del Caccia. Trar le herrette, ed abbassar le teste. Addunque far il dehito è far bene: E quanto è facto il debito più spesso , Tanto questa ragion più lega, e tiene. Or facto il presupposito, e concesso, Che'l debito sia opra virtuosa, Le confeguenzie sue vengono appresso -Ha l'anima gentile, e generosa Un huom ch'affronti, e faccia scrocchi affai. E huom da fargli fare ogni gran cola. Non hebbe tanto caore Hercole mai, Nè que che vanno in piazza a dare al tere. Sbricchi, sgherri, barbon, bravi, sbisai. O teste degne d'immortale alloro. Ma più delle carezze, e de rispetti, E delle feste, che son fatte loro. Non è tal carità fra più diletti Figliuoli e padri, e fra moglie e maritos E s'altri son fra sè di sangue stretti. E' più accarezzato, e più fervito Un debitor da chi ha haver da lui, Che se del corpo fuor gli fosse uscito. Non par che tenga memoria d'altrui : Andate a dir, ch'un avaraccio boia Habbia le belle grazio, c'ha costui? Anzi non è chi non brami che muoja, Tanto è perfeguitato, emal voluto. Tanto l'han proprio i suoi figliuolo a noja e Un debitore è volentier veduto, Mai non fi trueva che nulla gli manshi, Sempre alle spese d'altri è mantenuto. Guardate un prete a quando va pen banchi s Che sberrettate egli ha da ogni canto, Quanta gente gli è sempre inserno a fianchi I Questo è colui, che si può dare il vanto Di vera

AM. Ale flowdra del Cassia. 75

Di vera fama, e di folida gloria Quel, chiè canonizato, come un fanto. Non hà proportione annale, o historia, Con gli autentichi libri de'mercanti, Che son la vera idea della memoria. L'costor vi son drento tutti quanti; Equindi tratti a fath più immortali. E son dipinti su per tutti i canti. Voi vedete certi habiti ducali. Fatti con orpimento, e zafferano, Con lettere patenti di speziali. L farà cal che prima era un Christiano, Che si farà più noto a questo modo, Che non è Lancilotte, nè Tristano. Un debitor, ch'è savio, dorme sodo, Fa fonni, che così: gli facessio, Par che bea papaveri nel brodo. Diffe un tratio Alcibiade a suo zio C'havea di certi conti dispiacere: Voi sete pazzo per lo vero Dio. Lasciatevi pensare a chi ha havere, O qualche modo più presto trovate, Ch'i creditor non gli habbino a vedere. Vò dis per questo, se ben voi notate, Che se i debiti ad un metton pensiero, Si vorria dateli conto bastonate : Vedece, Caccia mio, sio dico il vero, Che'l peggio, che gli possa intervenire, E l'efferne portate com' un cero. Voi vedere il bargello a voi venire Con una corta grazia, e leggiadria, Che par che voglia menarvi a dormire Nè so, quand'io veggo un, che vada via Con tanta gente da lato, e d'interno, Che differenzia a lui dal Papa sia. D &

76 AM. Alessandro del Caccia: Poi forse che lo menano in un forno? Serronlo a chiave in una forte rocca, Com' un giojel di molte perle adorno. Come egli è giunto, ognun la man gli tocca, Ognun gli sá carezze, ed accoglienze, Ognun per carità lo bacia in bocca. O gloriole stinche di Firenze: Luogo celestial, luogo divino ! Degno di centomila riverenze. A voi ne vien la gente à capo chino E prima, che la vostra scala saglia. S'abbassa in su l'entrar dell' usciolino. A voi nessuna fabbrica s'agguaglia, Sete più belle affai, che'l Culisco, Os'altra a Roma è più degna anticaglia. Voi sete quel famoso Pritaneo, . Dove teneva in graffo i suoi baroni Il popol, che discese da Teseo, Voi gli tenete in stia come i caponi, Mandate il piatto lor pubblicamente, Non altrimenti che si fà a' lioni. Com' uno è quivi, è giunto finalmente A quello state, ch' Aristotil pose, Che'l senso cessa, e sol opra la mente à Voi fate anche le genti industriose: Chi cuci palle, chi lavora fusa, Chi stecchi, e chi mille altre belle cose. Non vi ha nè l'ozio, ne'l negozio scusa, L'uno, e l'altro ricapito vi truova; Di tutti duoi v'è la scienzia insusa. S'alla città vien qualche buona nuova, Voi sete quasi le prime a sapella, Par che corrieri addosso il ciel vi piova. E qui si sente un romor di martella,

Di picconi, e di travi, per mandare

Libera

AM. Alessandro del Caccia. 77 Libero ognun in questa parte e'n quella. Ma s'io vi fon, lasciatemivi stare, Di questa pietà vostra io non mi curo, Appena morto me ne voglio andare. Non so più bel, che star dreuto ad un muro,. Quieto agiato, dormendo a chiusi occhi, E del corpo, e dell'anima ficuro. Fate parente mio pur degli scrocchi, Pigliate spesso a credenza, a'nteresse, E lasciate, ch'a gl'altri il pensier tocchi, Che la tela ordisce un, l'akto la tesse. IN LODE Dell Ago. Ra tutte le scienze, e tutte l'arti, Dico scienze, ed arti manuali: Ha gran perfezion quella de larti. Perch' a chi ben la guarda fenza occhiali. Ell'è sol quella, che ei fa diversi, E differenti dagli altri animali,

Come i frati da messa da i conversi: Per lei noi ci mettiam sopr'alla pelle Verdi panni, faguigni, oscuri, e perfi-E facciam cappe, mantegli, e gonnelle, E più maniere d'abiti e di veste, Che non ha rena il mar, ne'l cielo stelle. Emutianci a vicenda or quelle, or queste: Come anche a noi fi mutan le stagioni, Ei di son da lavoro, ei di di seste. Ci mangierebbon la state i mosconi, E le vespe, e i tafan, se non sos' ella, Di verno havremmo sempre i pedignioni. Essendo dunque l'arte buona e bella, Convien che gli strumenti ch' ella adopra, Delle sue qualità prendin da quella. E perchè fra lor tutti fotto sopra Quel,  $\mathbf{D}$  3

78 In lode dell' Ago.

Quel, ch'ella ha sempre in man par che sua l'age, Di lui ragionerà tutta quest' opra. Di lui stato son' io sempre si vago.

Di lui stato son' io sempre si vago, E si m'è ito per la fantasia,

Che sol di ricordarmene m'appago.
Dissi già in una certa opera mia,

Che le figure, che fon lunghe e tonde,. Governan tutta la Geometria.

Chi vuol saper il come, il quando, o il dande, Vadi a legger la storia dell' anguille,

Che quivi a chi domanda fi rifponde.

Queste due qualità fra l'aktre mille,

Nell'ago son così perfettamente.

Che sarebbe perduto il tempo a dille.

manca la rima .

Questa dell'ago è sua propria formary Si posson cor curre l'altre in mosteggio : A questo mal non è sportenza inicusta .

Le donne dioen ben , c'hanto per pengio ,
Quando frorre bel mezzo, or priega e:

Ma io quella con qualta non paraggio.

Petechè quando egli è gualta la bottega ;

Rotte la coppa, e spezzati i ferranti. Si può dire al marfiro, vasti anniegati.

Some alcuni aghi c'hanno due forami; Ed io n'hò vifti in molti luoghi allais. E fervon tueri quanti per fame hana.

Non gli opuan ne baftier, ne calmolai, Ne limili aluri, perdire fon forcili

Quanto può l'ago afforcigliarsi mais-Son cose da man bianche, e da geneile; Però le donne se gli hanno misepati,

Ne voglion, ch'airei mai, che for gii infili, E non gii tengen panto fcioperati,

Anzi la mette, e'i di fompremai pieni,

E fan eon essi lavori sfoggiari. Sopra quei for telai, fitte co i seni: Sopra quei lor cuccin tutto il di stanno. Ch'io non so com' ell' han la sera reni. Quando l'ago si spunta è grande assanno: Pur perch' al male è qualche medicina, Si ricompensa in qualche parte il danno. Tanto sopr' una pietra si strofina, E tanto si rimena innanzi, e'n dreto, Ch'acconciarne qualcun put s'indovina. Quando fi torce ha ben dell' indifereto, E se poi ch'egli è torto, un lo dirizza, Vorrei che m'insegnasse quel segreto. Questo alle donne fa venir la stizza, E ciò intervien, perch'egli è un forraccio Vecchio d'una miniera marcia, e vizza. Però quei da Damasco han grande spaccio In ciascun luogo, e quei da San Germano. Il resto si può dir carta da straccio. Questi tai non fi piegano altrui in mano, Ma stanno forci, perche son d'acciajo, Temperati alla grotta di Vulcano. manca la rima

Chi la vista non ha sottiste, e pronta,
Questo mestier non faccia mai la sera,
Ch'a manco delle quattro ella gli monta,
Che spesso avvien che v'entra dentro cera,
O terra, o simile altra sporcheria:
Che innanzi, ch'ella n'esca, un si dispera,
manca la rima.

E così l'ago fa le sue vendette, S'altri lo infilza, ed egli infilza altrui: E rende ad altri quel ch'altri gli dette. manca la rima.

Opra è d'amor, tener le cose unite,
D 4 Questo

80 In lode dell' Ago.

Questo sa l'ago più persetramente, Che per unirle ben, le tien cucite, manca la rima.

Camminando tal volta pel podere, Entra uno stecco al villanel nel piede, Che le stelle di di gli sa vedere.

Ond' ei si ferma, e ponsi in terra, e siede, E poi che'n sul ginocchio il piè s'ha posto, Cerca coll' ago ove la piaga wede.

E tanto guarda or d'appresso, or discosto.

Ch' al fin lo cava, e s'egli indugia un pezzo.

Pare haver fatto a lui pur troppo tosto.

Insilasi coll' ago qualche vezzo.

manca la rima.

Godete con amor, felici amanti:

State dell'ago, voi farti, contenti:

Che per dargli gli estremi ultimi vanti.

Gli è lo strumento degli altri strumenti.

IL FINE,

SONET-

## SONETTI DI M. FRANCESCO B E R N I

Sopra diversi Soggetti, e scrittë a diverse Persone.

HI vuol veder quantunque può natura In far una fantastica befana, Un' ombrà, un fogno, una febbre quartana, Un model fecco di qualche figura. Anzi pure il model della paura, Una lanterna viva, in forma humana, Una mummia appiccata a tramontana 3.º Legga per cortessa questa scrittura -A questo modo fatto è un Christiano, Che non è Contadin nè Cittadino, E non sa s'ei s'è in poggio, o s'ei s'è in piano. Credo che sia nipote di Longino t Com'egli è visto fuor, rincara il grano Alla più trista, ogni volta un carlino. Ha'ndoffo un gonnellino Di tela, ricamata da magnani, A toppe, e spranghe messe co i trapani. Per amor de' tafani Porta attraverso al collo uno straccale Quadro, come da vescovi un grembiale: Con un certo cotale Di romagniuolo attaccato alle schiene Con una stringa rossa, che lo tiene. Ahi

### &2 Sopra diversi Soggetti.

Ahi quanto calna bene, Una brachetta accattata appigione,

Che pare appuneo un nate di montente.

Non faria la ragione .

Di quante stringhe ha ogli e'l se muletto .

Un abbachista (in cento anni ) perfetto.

Nimico del confesso, E degli arrosti, e della peverada,

Come de birri un affaffin di strada.

E'opinion, ch'ei vada

Del corpo l'anno quattro tratti fili, Efaccia paternostri, e fusajuoli.

Fugge da' cenajuoli Acciocche nollo vondin per un boso:

Tant'è fottil, leggieri, giallo, e votes:

Comunche il Buonarroto

Dipigne la quaresima, e la fame, Dicon che vuol ritrar questo carcamer

Con un cappel di stamo Che porta di e notte, come i bravi,

E dieci mazzi a cintola di chiavi .

Che venticinque fchiavi .

Co i ferri a'piè, non fan tanto romese,

E trenta sagressani, e un priore -Va per ambasciadore

Ogni anno dell'aringho a mezzo maggio,
Contro a capretti, a uova, ed a formaggio;

E perch'è gran viaggio, Ha sempre sotto il bracelo un metazo pane, Ed ha un giubbon di sette sorti lane.

Quel rode come un cane,
Poi giù pel gorgozzul gli dà la spinta,

Con tre, o quattro forsi d'acqua tinta.

Ora eccovi dipinta

Una figura arabica, un' arpia,

. Un'huom

#### Sopra dinersi Soggetti. 33 Un'huom suggito della notomia.

Chiome d'argento fine, hirre, e atterte
Senz'arte, intorno a un bel viso d'ozo:
Fronte crespa, il mirando io mi scoloro,
Dove spunta i suoi stali amore, e morte.
Occhi di perle vaghi, lusi torte,
Da agni obbietto disuguale a loro:
Ciglia di neve, e quelle, ond'io m'accoro,
Dita, e man, dolcemente grosse, e costeLabbra di latte, bocca ampie celeste.
Denti d'hebano, rari, e pellegrissi,
Inaudita inessabile armonia.
Costumi alteri, e gravi, a voi, divini
Servi d'amor, palese so, che queste.
Son le bellezze della Donna mia.

Spirito bizzarso del Riftoja, Dore sei tu r che ti perdi un fubbiette. Un' opese da compor, non ch'un sonesso, Più bella che I Danefe, e che l'Ancroja -Noi habbiam, qua l'ambasciador del Boja. Un medico, maestro Guazzalerro: Che se m'ascolti insin ch'io habbia detto: Vò che turida unto, che tu muoja. Egli ha una berretta: adoperata e Più che non e'l Breviario d'un prete, C'habbia affai divozione, e poca entrata. Sonvi ritratte six cente comere, Con quel che si condisce l'insalara, Di vagie farti, come le monete. Mi fe morir di fete, Di sudore, e di spasimo, e d'asfanno, Una fua velta, che fu già di panno, C'ha forse ottantaun' anno. E bc · D 6

Sopra diversi Soggetti. Ebonissima roba è, nondimanco, Che non ha peli, e pende in color bianco 3 Mi fanno venir manco I castroni ancor debiri al beccajo, Che porta il Luglio in cambio del Gennajo. Quella gli scusa sajo, Cappa, stival, mantello, e copertojo, Intorno al collo par che sia di cuojo : Saria buen colatojo. . Un che l'havosse a gli occhi, vedria lume » Se non gli desse noja già l'unsume. Di peluzzi, e di piume Piena tutta, e di sprazzi di ricotte, Come le berrettaccie della notte: Son forti vaghe, e ghiotte Le maniche in un modo strano sfesse, Volser'esser dogal, poi sur brachesse 🍃 Piagneria chi vedeffo Un povero giubbon che porsa indoffo, Che'l sudor fatt'ha bigio in gualdi rosso: E mai non fe l'ha moffo. Da fedici anni in quà che fe lo fece E par che sia attaccato colla pece, Chi lo guarda, e non rece-Ha stomaco di porco, e di gallina, Che mangian gli scorpion per medicina. La mula è poi divina, Ajntatemi, Muse, a dir ben d'essa, Una barcaccia par vecchia dimessa 💤 Scaffinata, e scommessa Se le contan le coste ad una ad una. Passala il sole, e le stelle, e la luna, E vigilie digiuna, Che il calendario memoria non fanne: Come un cignial di bocca ha fuor le zanne, Chi lei

#### Sopra diversi Scegetti.

Chi lei vendeffe a canne, Ed a libre, anzi a cefte, la fua lana, Si faria sicco in una fettimana. Per parer cottigiana

In cambio di baciar la gente morde, E dà co piè certe cestate sorde:

Ha più sumi, e più corde Intorno a'fornimenti sgangherati,

Che non han sei navili ben armati.

Nolla vorrieno i frati.

Quando falir le vuol sopra il padrone, Geme che par d'una piva il bordone. Allos chi mente pone

Vrde le calze sfondare al maostro, E la camicia, ch'esce del canestro, Colla fede del destro

Scorge chi ha la viita più profonda Il culifeo, l'aguglia, e la ritonda. Dà una volta tonda

La mula, e via zoppicando, e traendo, Dice il maestro, vobis me commendo

V Eroma è una terra c'ha le mura

Parte di pietre, e parte di mattoni,
Con merli, e torri, e fossi tanco bueni,
Che mouna lega vi staria sicura.

Dietro ha un moote, innanzi una pianura,
Per la qual corre un simme senza sproni:
Ha presso un lago, che mena carpioni,
E trote, e granchi, e sardelle, e frittura.

Dentro ha spelomche, grotte, ed anticaglie,
Dove il Danese, e Hercole, e Auteo
Presono il Re Bravier colle ranaglie.

Dire archi Soziania un Culisco,
Nel qual sono innagliate: le barraglie.

Che foce il Re di Cipri con Pompeo. La ribeca ch'Orfeo Lascid, che n'apparisce un istrumento. A Plinio, ed a Catullo, in testamento. Appreho ha anche drento Com'hanno l'altre terre, piazze, e vio Stalle, flufe, spedali, ed hosterie. Patte in Geometric, Da fare ad Euclide, ed Archimede Paffar gli architettor con uno spiede ... E chi non me lo crede. E vuol far pruova della sua persona, Venga a iguazzar orte di a Vetona. Dove la fanta fuona: La piva, e'l corno, in accenti alinini, Degli spiriti snelli, e pellegrini, Che van fit pe camini E fu pe tetti, la notte in ifiniazzo,. Paffando in girì, e'n fu l'Adice a guazzo. E han dietro un codazzo Di marcheli, di conti, e di speziali, Che portan rutto l'anno gli stivali . Perche i fanghi immortali a Ch'adoman le lor firede graziose, Producon queste, ed altre belle cole. Ma quattro più famole. Da sorterrarvi un drento infino a gli occhi, Faginoli, e porci, e poeti, e pidocchi.

7 Oi, che portaste già spada, e pugnaje, Stocco, daga, verduco, e costoliera : Spadaecini, sviati, masnadieri, Bravi, igherri, barbon, gente bestiale. Portate ora una canna, un sagginale, Q qualche baschettuzza più leggieri,

O voi poetate in pagno un fontavieri:
Gli otto non veglion, che si fatcia mele;
Fanciulli, ed altra gente, che cantane;
Non dite più, vè occhie c'ha'l Bargello
Sotto pena di dieci scoreggiate.
Quosto è pareico, e debbesi temello.
Di loro etcelle signorie presate;
Vinto per sette save, ed un baccello.
Ogunno sta in cervello.
A chi la nostra terra babitar piace:

Noi ham disposti, che si viva in pare. El più presondo, e tenebrose centro, Dove Dante ha alloggiati i Braci, e i Cafti, Fa Plorimente mio nascere i sali La vostra mula, per urtarvi dentro. Deh, perch'a dir delle fae lodi io entro. Che per dir poco è me', ch'io me la passi, Ma bisogna pur diene, s'io crepassi, Tanto il ben ch'io le toglio è ito addentto. Come a chi rece senza riverenza r Regger bisogna il capo con due mani. Così anche elle sua magnificenza. Se secondo gli ausor son dotti, e sani I capi grolli , quell'ha più scienza, Che non han ferternile Prisciani Non bastan cordovani Per le redine sue, non vacche, o buoi, Ne bufili, na cervi, o altri cuoi. A foltonere i fittoi Scavezzazolli dinanzi, e di dreto Bisogna acciajo temprato in aceto. Di qui nalce un fecretoa Che se per sorre il Pedestà il sapesse,

Non à danar e di lei che non vi deile e

Perene quand'ei volesse Fare un de'suoi peccaci confessare, Basteria dargli questa a cavalcare . Che per isgangherare Dalle radici le braccia, e le spalle, Corda non è, che si possa agguaglialle. Non bisogna infegnalle La virtù delle pietre, e la miniera, Ch'ell'è matricolata giojelliera. E con una maniera Dolce, e benigna, da farfele fehiave, Se le lega ne ferri, e ferra a chiave. Come di groffii nave:.. Per lo scoglio schifar torce il timone, Con tueto il corpo appoggiato un padrone Così quel gran testone Piegar bisogna come vede un sallo, Se d'havergambe, e collo hai qualche spasso ... Bilogna a ogni pallo Raccomendarli a Dio, far testamento. E portar nelle bolge il sacramento. Se sete mal contento, Se gli è qualcuno a chi vogliate male, Dategli a cavalcar questo animale.

O con un cardinale,

Per paggio la ponete a fare inchini,

Ch'ella gli fa volgar, Greci, e Latini.

D'Uò far la nostra donna, ch'ogni sera, Io habbia a stare a mio marcio dispetto Insino all'undeci ore andarne alletto, A petizion di chi giuoca a primiera? Direbbon poi costoro, ei si dispera, E a i maggior di se non ha rispetto: Corpo di..., io l'ho pur detto,

Haffi a vegliar la notre intera intera a
Viemmifi questo per la mia fatica,
Ch'io ho durato a dir de' fatti tuoi,
Che tu mi sei primiera si nimica?
Renchè bisogueria voltarsi a voi,
Signor, chè se volete pur ch'io'l dica,
Volete poco bene a voi, e a noi,
E innanzi cena, e poi
Giucate dì, o notte tuttavia;
E non sapete, che restar si sia.
Quest'è la pena mia,
Ch'io veggio, e sento, e non posso far io,
E non volete ch'i'rinnieghi Dio?

C Ancheri, e beccasichi magri arrosto, E mangiar carbonata senza bere: Essere stracco, e non poter sedere, Havere il fuoco presso, e'l vin discostos Riscuotere a bell'agio, e pagar tosto: · E dare ad altri per havere a haverer Effere a una festa, e non vedere, E fudar di Gennzio come d'Agosto : Havere un fassolin n'una scarpetta, E una pulce drento a una calza, Che vadi in giù, e'n su per istassetta? Una mano imbrattata, e una netta: Una gamba calzata, e una scalza: Esser fatto aspettare, e haver fretta i Chi più n'ha, più ne metta, A conti tutti i dispetti, e se doglie, Che la maggior di tutte è l'haver moglie

90 A cafa, che Melampo in profezia Diffe a Iphiclo già; che cuscherebbe: Onde quei buoi da lui per merino hebbe. D'esser stato a quattro tarli spia, Con questa casa, che non è ancor mia, Ne forse anche a mio tempo esser potrebbe , In effer marcia gli occhi perderebbe: Messer Barrolomeo, venite via, La prima cola in capo havrete i palebi. Non fabbricari gin da legnameli. Ma da bastieri, over da maniscalchi. Le kale faran peggio, che a piuoh: Non havrem troppi stagnia o orienlehi , Ma quantità di piattegli, e orciuoli: Con gua; e affiuoli, Dipinti dentro, e la Nencia, e'l Vallera: E poi la masserizia del Cadera. Come dir la stadega, Un' arcolajo, un trespolo, un paniere, Up predellino, un fiasco, un framica Mi par così vadere Farvisopping giugnete sun ceffo firentes E darla, a duieno a come le Giandana. . Narhottapdo piets pieno, Ch'in mi merrelli top voi le giornes . Come sià fece Eyandro con Bree. B tran via l'Odiffea. E le Greche de l'Hebreiche forissure : Confiderando quelle con frame. Weller o venite Bute's . Se age fi findictà Greco o Hebreo Si studierà, vi prometto, in Caldeo'. E havremo un Corteo Di mosche intorno, e senz'haver campana, La notte, e'l dì, soneremo a mattana. Ma Ma farebbe marchiana,
Ideft, vò dir, farebbe forte bello,
Se conducefte con voi l'Ardinghello.
Faremo ad un piattello,
Voi, e mia madre, ed io, la fante, e'faati;
Poi staremo in un letto tutti quanti.
E leverenci fanti
Non che pudichi e non ci fara furia,
Sendo tutti ricette da lussuria.

I O ho per cameriera mia l'Ancroja,
I Madre di Ferrati, zia di Morgante,
Arcavola maggior dell'Amostante:
Balia del Turco, e succera del boja.
Il la fua pelle di razza di stuoja,
Morbida come quella del Lionfante:
Non credo che si trovi al mondo sante
Più verida, e più sudicia, squarquoja.
Ha del labro un gheron di sopra manco;
Dun fastara glie lo portò via,
Quando si combatteva Castelizanco.
Pare il suo capo la cosmografia,
Pien d'Itolette d'azzanto, e di bianco,
Comanteste dalla vigna di tursia.
Il the della signa di tursia.

Vò porla per Befana alla finefira,
Perche qualcun le dia d'una balefira.
Ch'ell'è sì fiera, e alpefira,
Che le daran nel rapo d'un boltone.

Che le daran nel capo d'un bolzone; In cambio di cicogna, e d'aghicone. S'ell'andaffe carpone

Parrebbe uma fictofaccia, o una miccia, C'habbia le poppe a guifa di fafeitula: Vieta, grinza, e arficcia, Secca dal fumo, e unta in vardegiallo,

Copi

Con porri, eschianze, essur qualche callo.

Non le su dato in sallo

La lingua, e'denti, di mirabil tempre,
Perch'ella ciarla, e mangia sempre sempre.

Convien ch'io mi distempre

A dir ch'uscissi di man de'samigli:
E che la trentavecchia ora mi pigli.
Fur de' vostri consigli,
Compar, che per le man me la metteste.
Per una sante dal di delle seste.

Credo, che lo saceste

Con animo d'andarvene al vicario,
Ed accusarmi per concubinario.

N On vadin più pellegrini, o romei La quarefima a Roma a gli stazioni, Giù per le scale sante inginecchioni, Pigliando le indulgenzie, e i giubilei ... Ne contemplando gl'archi, e'culifei, E i ponti, e gl'aquidotti, e settezzoni; E la torre, ove stette in due cestoni. Vergilio, spenzolato da colei. Se vanno là per fede, o per difio Di cose vecchie, venghin quì a dirittore Che l'uno, e l'altro mostrerò loro io. Se la fede è canuta, come è scritto. Io ho mia madre, e due zie, e un zio, Che son la sede d'intaglio, e di gitto: Pajon gli dei d'Egitto, Che son degli altri dei suoceri, e nonne: E furo innanzi a Deucalionne. Gli omeghi, e l'Ipsilonne, Han più proporzion ne'capi loro, E più misura, che non han costoro: I'gli stimo un tesoro, E mo-

E mostrerrogli à chi li vuol vedere, Per anticaglie naturali, e vere. L'altre non sono intere; A qual manca la testa, a qual le mani, Son morte, e pajon state in man de cani. Questi son vivi, e sani, E dicon, che non voglion mai morire, La morte chiama, ed ei la lascian dice. Dunque clui s'ha a chiarire Dell'immortalita di vita everna, Venga a Firenze nella mia taverna.

JN digmi, ch'io le presti, e ch'io le dia, Or la veste, or l'anello, or la catena, E per haverla conosciuta appena, Volermi tutta tor la roba mia: Un voler, ch'io le faccia compagnia. Che nell'inferno non è altra pena, Un darle definare, albergo, e cena, Come se l'huom facesse l'hosteria: Un sospetto crudel del malfranzese, Un tor danari, e robe a interesto Per darle, verbigrazia, un tanto il mese. Un dirmi, ch'io vi torno troppo spesso, Un eccellenzia del signor Marchese, Eterno honore del femmineo fesso. Un morbo, un puzzo, un cesso, Un non poter vederla, nè patilla, Son le cagion, ch'io mi meno la rilla.

CEr Cecco non può star senza la Corte, D Nè la Corte può star senza ser Cecco: E ser Cecco ha bisogno della Corte, E la Corte ha bisogno di ser Cecco. Chi vuol saper, che cosa sia ser Cecco, Pensi,

Pensi, e concempli che cosa è la Corta:
Questo ser Cecco somiglia la Corta.
E questa Corte somiglia ser Cecco.
E tanto tempo viverà la Corte,
Quanto sarà la vita di ser Cecco.
Perch'è sutt'uno, ser Cecco, e la Corte,
Quand'un niscontra per la via ser Cecco.
Pensi di riscontrare anche la Corta.
Perch'amba due son la Corta, ce ser Cecco.
Che se mune per dignatia della Corta.
E' rovinato ser Cecco, e la Corta.
Ma dappoi la sua morta.
Havessi almen questa consolazione.
Che nel suo luogo rimatrà Trisona.

Plangete, destri, il caso orrendo, e sero, Piangete, cantarelli, e voi pitali, Nè tenghin gli occhi asciutti gli orinali, Che rotto e'l pentolin del baccelliero. Onauto dimostra apertamente il vero. Di giorno in giorno a gli occhi de mortali, Che por nostra speranza in cose frali, Troppo nasconde il diritto sentiero.

Ecco, chi vide mai tal pentolino e Destro, galante, loggiadretto, e sallo, Natura il sa, che n'ha perdute l'arte.

Sallo la sera ancor, sallo il martino, Che'l vedevan talor postare in patte.

Ove usa ogni famoso cantarello.

E faranfi

## CONTRO A M. PIETRO ALCIONIO.

J Na mula sbiadata, damaschina. Vestita d'alto, e basso ricamato, Che l'Alcionio poeta laureato Hebbe in commenda a vita masculina: Che gli scusa cavallo, e concubina, Sì ben altrui la lingua da per lato: E rifarebbe ogni leno sfoggiato, Tanta lana si trova in su la sening: Ed ha un pajo di natiche sì strette a E sì bene fpianate, che ella pare Stata nel torchio, come le berrette: Quella che per superchio digiunare, Tra l'anime celesti benedette, Come un corpo diafano traspare: Per grazia fingulare, Al fuo padrone il di di Befania Annunzio'l malan, che Dio gli dia; E diffe, che faria Vestito tutto quanto un di-da state, Ideft, c'havrebbe delle bastonate, Da nou fo che brigate, Che per guariclo del maligno bene Gli volcan fare uno impiastro alle rene Ma il matto da catene, Pensando al paracimeno duale, Non intese il pronostico fatale: E per modo un cornicle Misurd, un sorbo, e un quercinolog. Che parve stato un anno al leghajuolo. A me n' incresce sole. Che se Pierin Carnesecchi lo'ntende, Nol terrà come prime hueur de faccinde, E faransi leggende,
Ch'a di tanti di maggio l'Alcionio
Fu bastonato, come Sant'Antonio,
Io gli son testimonio,
Se da qui innanzi non muta natura,
Che non gli sarà fatto più paura.

Odete preti, poiche'l vostro Christo

I V'ama cotanto, che se più s'ossende,

Più da Turchi, e concilij vi disende,

E più felice sa quel ch'è più tristo.

Ben verrà tempo, ch'ogni vostro acquisto,

Che così bruttamente oggi si spende,

Vi levera: che Dio punirvi intende

Col sulgor, che non sia sentito, o visto,

Credete voi però, Sardanapali,

Potervi fare or semmine, or mariti,

E la Chiesa or spelonca, ed or saverna.

E far tant'altri, ch'io non vò dir, mali:

E saziar tanti, e sì strani appetiti:

E non sar ira alla bontà superna?

Signore, io ho trovato una badia,
Che par la dea della distruzione:
Templum pacis, e quel di Salamone,
Appetto a lei sono una signoria.
Per mezzo della Chiesa è una via,
Dove ne van le bestie, e le persone:
Le navi urtano in scoglio, e'l galeone
Si consuma di far lor compagnia.
Dove non va la strada son certi horei
D'ortica, e d'una malva singulare,
Che son buon a tener lubrichi e morti.
Chi volessi di calici parlare,
O di croci haverebbe mille torti.

Non che tovaglie, non v'è pure altare: Il campanil mi pare Un pezzo di fragmento d'aquidotto, Sdrucito, fesso, scassinato, e rotto. Le campane son sotto Un tettuccio appiccate per la gola; Che mai non s'odon dire una parola. La casa è una seuola Da scherma persettissima, e da ballo; Che mai non vi si mette piede in fallo. Netta com'un christallo, Leggiadra, scarca, snella e pellegrina, Che par ch'ell'habbia presa medicina, Ogni stanza è cantina, Camera, fala, tinello, e spedale, Ma sopra tutto stalla naturale. E' donna universale. E ha la roba sua pro indivisa, Allegra, ch'ella crepa della risa. In somma è fatta in guisa, Che tanto sta di drento quanto suori: Ahi preti scelerati, e traditori.

#### CONTRO A PIETRO ARETINO

Tu ne dirai, e farai tante, e tante,
Lingua fracida, marcia; fenza fale.
Ch'al fin si croverà pur un pugnale
Miglior di quel d'Achille, e più calzante.
Il Papa è Papa, e tu sei un surfante,
Nudrito del pan d'altri, e del dir male:
Un piè hai in bordello, e l'altro allo spedale:
Scorpiataccio, ignorante, ed arrogante.
Giovammatteo, e gli altri, ch'egli ha presso,
Che per grazia di Dio son vivi, e sani,
E
T'asso-

T'affogheranno ancora un di n'un cesso. Boja, scorgi i costumi tuoi rustiani: E se pur vuoi cianciar, di di te stesso, Guardati il petto, e la testa, e le mani:

Ma tu fai come i cani. Che dà pur lor mazzate se tu sai,

Scosse che l'hanno, son più bei che mai.

Vergognati hoggimai, Profuntuofo, porco, mostro infame,

Idol del vituperio, e della fame;

· Ch'an monte di letame T'aspetta, manigoldo, sprimacciato,

Perchè tu muoja a tue forelle allato. Quelle due, sciagurare,

C'hai nel bordel d'Arezzo a grand'honore, A gambettar, che fa lo mio amore.

Di queste, traditore, Dovevi far le frottole, e novelle. E non del Sanga che non ha forelle, Queste saranno quelle

Che mal vivendo ti faran le spese, E'l ler, non quel di Mannova Marchese.

Ch'ormai ogni paese, Hai ammorbato, ogni huom, ogni animale, Il Ciel, e Dio, e'l Diavol ti vuol male.

Quelle veste ducale, O ducali accattate, e furfantate, Che ti piangono indosso sventurate

A suon di bastonate Ti faran tratte, prima che tu muoja, Dal reverendo padre Messer Boja:

Che l'anima di noia, Mediante un capresto, caverarti, E per maggior favore squarteratti.

E quei tuoi lecca piatti

Bar-

Bardaffonacci, Paggi da taverna, Ti canteranno il requiem eterna. Or vivi, e ti governa: Bench'um pugnale, un cesso, o vero un nodo, Ti faranno star cheto in ogni modo.

#### CANZONE

Meffer Antonio, io sono innamorato Del fajo, che voi non m'havete dato: Io sono innamorato, e vogli bene Proprio come se fussi la signora: Guardogli il petto, e guardogli le rene, Quanto lo guardo più, più m'innamora, Piacemi drento, e piacemi di fuora, Da rovelcio, e da ritto, Tanto che m'ha trafitto: E vogli bene, e sonne innamorato. Quand'io mel veggio indoffo la mattina, Mi par dirittamente, che sia mio: Veggio que'bastoncini a pesce spina, Che fono un ingegnoso lavorio: Ma io rinniego finalmente Iddio, E nolla voglio intendere, Che ve l'ho pure a rendere, E vogli bene, e sonne innamorato. Messer'Anton, se voi sapete fare, Potrete diventar capo di parte; Vedere questo sajo, se non pare, Ch'io sia con esso in dosso un mezo Marte? Fate hor conto di metterlo da parte: Io farò vostro bravo, E servidore, e schiavo, Ed anch'io porterò la spada allato. Canzon le su non l'hai, E 2

Tu puoi ben dir, che sa Fallico infino alla furfanteria.

Hi fia giammai così crudel persona, Che non pianga a cald'occhi,e spron battuti, Empiendo il Ciel di pianti, e di starnuti, La barba di Domenico d'Ancona? Qual cosa sia giammai sì bella, e buona, Che'nvidia, o tempo, o morte, in mal non muti, O chi contra di lor fia che l'aiuti Poiche la man d'un huom non le perdona? Or hai dato barbier l'ultimo crollo Ad una barba la più singulare, Che mai fosse discritta in verso, o'n prosa, Almen gli havessi tu tagliato il collo, Più tosto, che tagliar si bella cosa, Che si saria potuto imbalsemare. E fra le cofe rare Porlo sopra a un, uscio improspettiva. Per mantener l'immagine sua diva. Ma pur almen si scriva Quest a disgrazia di colore oscuro, Ad uso d'epitassio in qualche muro: Ahi caso orrendo, e duro! Giace qui delle barbe la corona, Che fu già di Domenico d'Ancona.

Hi havesse, o sapesse, chi havesse,
Un pajo di calze di messer'Andrea
Arcivescovo nostro, ch'egli havea
Mandate a risprangar, perchè eran sesse.
Il di che s'hebbe Pisa se le messe.
Ed ab antico suro una giornea,
Chi l'havesse trovate nolle bea,
Ch'al sagressau vorrenmo le rendesse.

E gli

E gli farà ufato discrezione,
Di quella, la quale usa con ogni huomo:
Perch'egli è liberal, gentil fignore.
Così gridò il Predicator nel duomo:
In tanto il paggio si trova in prigione,
C'ha perduto le brache a Monsignore.

Diuizio mio, io son dove il mar bagna
La riva, a cui il Battista il nome mise,
E non la donna, che su già d'Anchise,
Non mica scaglia, ma buona compagna,
Ori non si sa chi sia Francia, ne Spagna,
Nè lor rapine, bene, o mal divise;
E chi al giogo lor si sottomise,
Grattisi il Cul, s'adesso in van si lagna.
Fra sterpi, e sassi, villan rozzi, e sieri,
Pulci, pidocchi, e cimici a surore,
Men vò a sollazzo per aspri sentieri.
Ma pur Roma ho scolpita in mezzo il cuore,
E con gli antichi miei pochi pensieri
Marte ho nella brachetta, in culo amore.

Empio signor, che della roba altrui
Lieto ti vai godendo, e del sudore:
Venir ti possa un canchero nel cuore,
Che ti porti di peso a i regni bui.
E venir possa un canchero a colui,
Che di quella Città ti se signore:
E s'egli è altri, che ti dia favore,
Possa venir un canchero anche a lui.
Ch'io ho voglia di dir, se sosse a lui.
Ch'io ho voglia di dir, se sosse christo,
Che consentisse a ranta villania,
Non potrebb'esser, che non sosse un trisso o
Or tiensa col mal'an, che Dio ti dia
Quella, e ciò che tu hai di male acquisso:
E 3 Ch'un

Ch'un di mi renderai la roba mia à

Pud fare il ciel perd, Papa Chimenti, Cioè Papa castron, Papa balordo, Che tu sia diventato cieco, e sordo, E habbi persi tutti i sentimenti? Non vedi tu 20 non odi 20 non senti, Che costor voglion teco far l'accordo, Per ischiacciarti il capo, come al tordo, Co i lor prefati antichi trattamenti? Egli è univerfale opinione, Che sotto queste carezze, ed amori, Ti daranno la pace di Marcone. Ma so ben'io gli Jacopi, e'Vertori, Filippo, Baccio, Zanobi, e Simone: Son compagni di corte, e cimatori. Voi altri imbarcatori, Renzo, Andrea d'Oria, e' Conti di Gajazzo. Vi menerete tutti quanti il Cazzo. N Papa andrà a follazio: Il fabato alla vigna a Belvedère. E sguazzerà, che sarà un piacere:

Fate a modo d'un vostro servidore,
Il qual vi da consigli sani, e veri:
Non vi lasciate metter più cristeri,
Che per dio vi faranno poco onore.
Padre Santo io vel dico mo di cuore,
Costor son mascellari, e mulattieri,

Voi starete a vedere.

Che è, e che non è, una mattina Ce ne farà a tutti una schiavina.

Evi tengon nel lerro volentieri,
Perche fi dica, il papa ha male, e muore,
E che fon forte dotti in Galieno.

Per

Per havervi tenuto allo spedale. Senz'esfer morto, un mese, e mezzo, almeno. E fanno mercanzia del vostro male: Han sempre il petto di polize pieno Scritte, a questo, e quell'altro. Cardinale. Pigliate un'orinale,

E date lor con esso nel mostaccio: Levate noi di noja, e voi d'impaccio.

U N Papato composto di rispetti, Di considerazioni, e di discorsi, Di più, di poi, di ma, di sì, di forli,. Di pur, di affai parole fenza effetti. Di pensier, di consigli, di concetti, Di conghietture magre, per apporsi D'intrattenerti, pur che non si sborsia Con: audienze, risposte, e bei detti. Di piè di piombo, e di neutralità, Di pazienza, di dimostrazione Di fede, di speranza, e carità. D'innocenzia, di buona intenzione: Ch'à quasi come dir , semplicità. Per non lè dare altra interpretazione. Sia con sopportazione, Lo dirò pur, vedrete che pian piano.

Farà canonizar Papa Adriano

More io te ne incaco. A. Se tu non mi sai far altri favori Perch'io ti servo, che tenermi fuori z Pud far Domeneddio, che tu consenti, Ch'una tua cola sia Mandata nell'abruzzi, a far quietanze & E diventar fattor d'una badia ? In mezzo a certe genti, Che 104

Che son nimiche delle buone usanze: Or s'a queste speranze Sta tutto il resto de'tuoi servidori, Per nostra donna, Amor, tu mi snamori «

Ran già i versi a i poeti rubati,
Com'or si ruban le cose tra noi,
Onde Vergilio, per salvare i suoi,
Compose quei due distichi abbozzati.
A me quei d'altri son per sorza dati,
E dicon tu gli havrai, vuoi, o non vuor:
Sì che poeti, io son da più di voi;
Dappoi, ch'io son vestito, e voi spogliati.
Ma voi di versi restavare ignudi,
Poi quegli Augusti, Mecenari, e Vari,
Vi sacevan le tonache di scudi.
A me son date frasche, a voi danari.
Voi studiavate, e io pago gli studi,
E so ch'un altro alle mie spese impari.

E so ch'un altro alle mie spese impari.

Non son di questi avari

Di nome, nè di gloria di poeta,

Vortei più presto havere oro, o moneta.

E la gente faceta Mi vuol pure impiastrar di prose, e carmi,

Mi vuol pure impiastrar di prose, e carmi Come s'io fossi di razza di marmi. Non posso ripararmi,

Come si vede suor qualche sonetto.

Il Berni l'ha composto a suo dispetto.

E sanvi su un guazzetto

Di chiose, e sensi, che rinnieghi il cieto, Se luter sa più stracci del vangelo.

Io non hebbi mai pelo,

Che pur pensasse a ciò, non ch'io'l facessi,

E pur la faci annon n'io non protessi.

E pur lo feci, ancor ch'io non volessi.

In Ovidio non lessi
Mai,

Mai, che gli huomini havellin tanto ardire, Di mutarsi in cornette, in pive, in lire. E fossen fatti dire A uso di trombetta veniziano, C'ha dreto un, che gli legge il bando piane.

Aspetto a mano, a mano,

Che perch'io dica a suo modo, il comune Mi pigli, e leghi, e diemi della fune.

Se mi vedesse la segreteria. O la prebenda del canonicato, Com'io m'adatto a bollire un bucato In villa, che mill'anni è stata mia: O far dell'uve grosse notomia, Cayandone il granel da ogni lato, Per farne l'Ognissanti il pan sicato O un'arrosto, o altra leccornia: L'una m'accuserebbe al Cardinale, Dicendo, guarda questo moccicone, Di cortigiano è fatto un' Animale -L'altra diria mal di me al Guascone, Chio non porto di drieto lo straccale, Per tener come lui riputazione -

Voi havete ragione, Risponderei io lor, ch'è'l vostro resto? Recate i libri, e facciam conto presto:

La corte havuto ha in presto: Sedici anni da me d'affanno, e stento, E io da lei ducati quattrocento:

Che ve ne son trecento, O più, a me per cortefia donati

Da duoi, che soli son per me prelati: Ambeduoi registrati

Nel libro del mio cuor, ch'è in carta buona, L'uno è Ridolfi, e quell'altro è Verona. E 5

Or se fosse persona

Che pretendesse, ch'io gli havessi a dase,
Arrechi il conto, ch'io lo vò pagare.

Voi Madonne, mi pare,
Che siate molto ben soprapagate,
Però di grazia non m'infracidate.

# CAPITOLI DUBBI. In lode del caldo del Letto.

M Effer Michele, un Medico m'ha detto .
Ch'a diftendere i nervi raggricchiati, Niente è buon, quanto il caldo del letto: Li. conforta, li torna in sua misura, Li torce, e fa voltar da tutti i lati. In vero è gran segreto di natura, Che in breve spazio sotto le lenzuola: Ogni tenero nervo più s'indura ... Se'l Mauro , Monte Varchi , e Firenzuola. Confiderassin: ben. le sue moresche ... Non parlerebbon fempre della gola. A l'un piaccion le fave secche, e fresche, L'altro s'empie la pancia di ricotte, Quell'altro non si può saziar di pesche. Non vò negar, che non sian cose ghiotre Queste; ma non però mi par, che sia Da empiersene il corpo giorno, e notte .. A me par ben così pur tuttavia, Ciascun faccia secondo il suo cervello: Che non siam tutti d'una fantasia. Un' altro ha celebrato il ravauello; Ma costui non si parte dal dovere, Che veramente il frutto è buono, e bello E forse ancor a lui debbe piacere, Anzi a tutti costor: mi rendo certo,

Cho

Che dricto al pasto li sa buono il bere, Ma quel medico mio, ch'è molto esperto, Dice, she'l meglio, che trovar fi posta, E star con le lenzuola ben coperto. Quivi ben fi compongan tutte l'alla, E standovi ben caldo insino a sesta ... Ogni materia del huomo s'ingrossa. M'ha detto ancor un altra bella festa : Che questo caldo detto assai sovente L'huomo dal sonno lagrimando desta. Il caldo delle stufe è per niente, Perchè la state a molti vien annoja, Ma questo piace sempre ad ogni gente ... Guarisce i granchi, e fa tirar le cuoja, E fa tant altri mirabili effotti,. Che stancherian l'Arecin , e'l. Pistoja . Ma non toglio però questi suggetti, Per quel caldo d'amor, che presto presto Fan le fantesche con li scaldaletti, Cho se ben quello è principio di quello, Si fa col fuoco pur materiale, Regando in fir, e'n giù con mode honesto Ma'l caldo buon, vero, e medicinale, E'quel ch'escie dell'ossa per sè stesso. E molti il dicon caldo naturale. Provandol voi, vi sentirete spesso. Miracolosamente sotto i panni Tutte le membra crescere un sommesso. Questo vi leverà tutti gli asfanui, E se foste più vecchio, che Nestore, Vi farà giovin di ventisinque anni . Quivi con falutifero sudore, Stando coperto ben, vi fentirete Uscir da dosso ogni soverchio humore. E ie liter, a quistion per sorte havete.

Con qualche donnà, che sia sì ritrosa, Che non voglia con voi pace, o quiere, Non potresti trovar più util cosa, Che farla riscaldar nel legeo vostro, O pur del voltro caldo, ov'ella posa. Che la vedrete in men d'un paternostro, Sentendo il caldo, farsi mansueta, Se fosse ben più feroce, ch'un-mostro » Giove foleva in camera segreta Con questo caldo medicar la moglie, E farla ritornar tranquilla, e lieta., Quando veniva a trarfi le sue voglie, E con maschi, e con semine tra noi, E lei lasciava in ciel piena di doglie; Ma quando sazio in ciel tornava poi, Quivi i crucci, l'ingiarie, quivi il cielo Era in tribulazion, con tutti i fuoi. Ma quel che ben sapeva, ove quel pelo Di gelofia la tiraffe, taceva, Fin che dava alla terra ombrofo velo. Poi infieme al letto andavano, e faceva Quel caldo i suoi estetti, e la mattinà Giunon tutta contenta fi vedeva. Si che vedete che cosa divina. Che cosa è questa virtuosa, e buona, S'ancor gli Dei l'usano in medicina. Io fon in cruccio con quella persona, Che voi sapete, io son seco adtrato, Perch'ogni notte la testa m'intruona. Viene a la porta, e par un'atrabbiato, Con un maglio, e mi rompe ogni dilegno? Tosto ch'io son alquanto riscaldato. Ma perch'io so, che voi havete ingegno, E conoscete il cece dal faginolo, Non dirò più di questo caldo degno,

Sol vi ricorderò, che Bonaffolo, Ch'or con bagni, or impiastri vi martira, Sente del Bolognese Romajuolo. Che se guarir quel nervo, che vi tira, Il collo dico, intendetemi bene, Pensa con medicine, in van s'aggira. Ma se'l configlio d'un, che vi vuol bene; Seguirete, per certo in breve spero Vedervi san de nervi, e delle schiene. Perchè fete hoggimai d'anni severo, E per coprirvi ben col copertojo, Non vi scaldate così di leggiero, Terrete .fopra'l petto un vivo cuojo,. E la maffara appresso, che vi servi, Porgendovi la notte il pisciatojo, Così vi scalderete l'ossa, e i nervi. RISPOST Di Fra Batiane . Om' io hebbi la vostra, signor mio, Cercando andai fra tutti i Cardinali. E dish a tre da vostra parte a Dio. Al medico maggior de i nostri mali, Mostrai la data, onde ei ne rile tanto, Che'l naso se due parti degli occhiali. Il servito da noi pregiato tanto Costà, e quà sicome voi scrivete, N'hebbe piacere, e ne rise altrettanto. Ma quel che tien le cose più segrete :.. Del medico minor non ho accor visto, Farebbesi anco a lui se sussi prete. Sonci molt'altri, che rinniegan Christo, Che voi non siate quà, nè dà lor noja: Che chi men crede fi tien manco tristo. Di voi a tutti caverò la foja

Di questá vostra, e chi non si contenta

Affogar posta per le man del Boja. La carne, che nel sal si purga, e stenta, Che faria buon per carnovale ancora, Di voi più che di sè par si contenta. Il nostro liuonarruoto, che v'adora, Visto la vostra, se bon veggio, parmi, Ch'al Ciel filievi mille volte ognora. E dice, che la vita de suoi marmi. Non basta a fare il vostro name eterno 💂 Come lui fanne i vostri divin carmi. A quai non nuoce nè state, nè verno, Da tempo assenti, e da morse crudele, Che fama di virrà non ha in governo. E come vostro amico, e mio fedele, Dille a i dipinci, visto i versi belli, S'appiccan voti , ed accendon candele. Dunque io son pur nel numero di quelli , Da un gosso dipintor senza valore, Cavato da pennolli, ed alberelli. Il Bernia ringratiate mio fignore, Che frà tanti egli sol conosce il vero-Di me, che chi mi stima è in grand' errore-Ma la sua disciplină il: lume intero-Mi può ben dare, e gran miracol fia, A far d'un' huom dipinto un daddovero . Così mi disse, ed io per cortessa Vel racomando quanto so, e posso-Che fia apportator di questa mia. Mentre la scrivo a verso a verso, rosso Divengo affai, pensando a chi la mando, Sendo al mio non professo grosso, e mosso. Pur nondimen così mi raccomando Anch'io a voi, ed altro non accade, D'ogni tempo son vostro, e d'ogni quando...

A voi nel numer delle cose rade,

Tutto

Tutto mi v'offerisco, e non penfate Ch'io manchi, se'l cappucció non mi cade, Così vi dico, e giuro, e certo fiate, Ch'io non farei per me quel, che per voi: Enon m'habbiate a schiso a come frate, Comandatemi, e fate poi da voi -CAPITOLO DEL PESCARE He bella vica alimondo un pescatore, C'ha. della pescagion l'industria, e l'arte, E di tutte le pesche gode il fiore. S'io volessi contare a parte a parte Il piacer, che si cava dal pescare, Non basterian di Fabbrian le carte. Equante reti son gittate in mare, Quante ne i flumi, e quante ne i pantani, Per potersi a le pesche esercitare. Che può ben dir d'esser severchio al mondo Chi non fa del pefcar la notomia, Essendo tra piaceri il più giocondo. Che tanto attendere a la strologia! Marcamon da Urbini v'è su impazzato, Or fa il buffon collas chitomanzia. Che vale esser selice in grande stato! Chi non tiene il pefcare arte suprema; Dica: non effer huomo al mondo nato. O che piacere, o che allegrezza estrema Si prende il pescator, che si conforte A far che'l pefce lafen rete prema-Massime quand'ell'è provata, e forte, E serra bene i pesei, che v'incappano? Che s'ella è ftales, egli è propio una morte, Perche quando son dentro, e si dibattano, Sendo tali voltas füör diognis mifura, Avviene spesso, ch'es te la fracassano. Ma un pescator, c'ha seço la ventura Giunta

Giuntà con l'arre, e con ficura rete, Di quel lor travagliar poco ficura. O quanta allegrezza ha chi'l frutto miete Della fatica, che pescando ha fatto, Che tanta nel pax tecum non ha'l prete + E quando a terra le sue teti ha tratto,, Tanti pesci vi vede entro sguizzare, Che resta nel piacer da s sensi astratto. Poi comincia con essi a sollazzare, E pigliarne un di quei più grossi in mano . Che gli par possa nel canestro entrare. E perchè, tal piacer poscia gli è sano, Tutto sel caccia dentro a poco, a poco, E spesso cambia or l'una, or l'altra mano. Quel nell'entrare in così stretto loco. Si sbatte, e'l pescator n'ha tal piacere, Che non crede che'n Ciel sia più bel giuoco. E tratto dal disso di rivedere Un'altra volta, e un'altra quel follazzo, Talor sta in quattro ritto, or a giacere .. E tanto gaudio prende il dolce pazzo Di scazzellar con quel pesce a man piena, Che scrivendone anch' io giubilo 2 e sguazzo... Infin crediate ame, questa è la vena D'ogni estremo piacer, d'ogni contento, Come de pazzi la Città di Siena. Piace la caccia, el'uccellar, ma un stento E'il verno, e se'l pescar piace la state, Di verno il suo piacer non resta spento. Vuoi tu conoscer se queste pescate Son cose da tener con reverenza > Come del ciel le grazie gratis date . Vedi ogni oltramontan per teverenza Pesca poco in sue terre, perchè indigne Son d'haver di tal grazia conoscenza: Ma tratMa tratto dal disio, the a Roma il spigne a Diventa nel pescar sì furibondo, Ch'ogni altro al par di lui s'arresta, e'nsigne; E però non è terra in tutto il mondo, Che più di Roma abbonde, al parer mio, Di chi ben peschi, e meglio tocchi il fonde Eper lo corpo, che non vò dir'io, La maggior parte tiene il Pane, e il Vino, A rispetto il pescar, manco d'un sio. E'n fatti, o gli è ignorante, o Contadino, Chi non prende piacer di pescagione: Che un Pesce buono è un boccon divino. Blossio, Giovio, Domizio, e il buon Rangone, Che tengon nel pescar la monarchia, Correrebbono in India a tal boccone. Ed io ti giuro per la fede mia, Che chi non si diletta dipescare, Far si dovrebbe per la sua pazzia N'un monte di letame fotterrare. IN LODE DEL LEGNO SANTO Del Firenzuola .

Det Firenzuota.

S'Io vivessii più tempo, che'l disitte,
E dhavessii più carte, ch'un Libraro,
E più penne, ch'un' Oca in corpo sitte a
Ed havessii più grande il Calamaro,
Che non è la Ritonda, o'l Culisso,
O più sotrile ingegno ch'un Chiavaro a
E s'io havessii la Cappa al Giudeo,
E trovassii un, che mi volessi dare
Un scudo d'ogni verso, o buono, o reo s'
Io non vorrei a fatica sognare
Di scriver d'altro mai, che di quel Legno,
Che m'è sin d'India venuto a salvare.
Duolmi ben, ch'io non ho quel bello ingegno,
C'hebbe in ledar le Pesche un sozio mio,
Talch'

214 Talch' ognun v'ha poi fatto su disegno. E duolmi che non son sì dotto anch'io, Com'era il Tibaldeo quando compose, Non aspettò giammai con tal disio. Ch'io vi farei con le man toccar cose, Che non solo alla plebe mal discreta, Ma parrebbono a i dotti spaventose: E non crediate che sia la dieta, Che dopo centomilia guidaleschi Ci-renda la brigata sana, e lieta. Che se ciò fosse, i Principi Tedeschi, Che fra lor fan dieta così spesso, Starebbon tutto l'anno grassi, e freschi. Dunque io mi fon n'un gran pelago messo, Volendo d'una cosa favellare, C'havria stracco il Brittanio, e'l Casio appresso. Nondimen, sia che vuole, io và provare, Se per fuo amor fo comper una lancia. Q ben, o mait christ faccia, io le vò face E dico in prince, in prima, che la Francia Nemica a disistenza al Talisno, Merce disquello legues, è una ciamias Sia'l Malfranciolo a modo voftro firano, Sia brunto, e schifo, e siasi nato il giorno, Che' Francioss albergar nel Garigliano: Sia ripiene un di piaghe, e suoni il como, Non-dorma mai la notte per le doglie, E sia ripien di gomme d'ognintorno: Subito che del legno l'aequa toglie, Ognifuo membro in medio gli dispone . Che può tornare a dormir con la moglie. Bench'io conofco infinite persono, Che così vaghe son de'fatti loro »

Che nol vorrian con quella discrezione. Ma per tomar del legno al buon lavoro.

Che se ben mi ricorda, vi avvisava, Ch'al Malfranzese valeva un resoro. Or nuovamente vi dico, che cava Di fastidio un, che crepi di martello: Guarda se questa è un opera brava! Ese pazzi volessin provar quello, E conoscessin la sor malattia, Tutti ritornerebbono in cervello. Ch'altro non è'i martel ch'una pazzia, Sanala il legno: adunque dir potrai, Che'l legno a i pazzi un buon rimedio fia Quand'un, perchè ha'l catarro, sputa asiai, È dorme affiso per non si affogare, Questo lo fa parer più bel che mai -A donne, che non possono impregnare, Havendo attorno un grosso, e buon governo, Apre le Madre, e falle ingravidare. E cava delle pene dell' Inferno-Le mani, e piè della genre gottofa, Che v'erall confinati in fempiterno. Se un nost mangia, s'un non si riposa; Se fla'l fegato guafto, o le budella, Egli è la man di Dio a ogni cosa. Ho conosciuta una donna assai bella. Che haveva portato il mal di Madre D'un' Anno, o poco men la poverella: E non eta giovato darle il Padre, Nè farsele incantar, come è usanza, Ne di Medicii intorno haver le squadre: Che'l mal' se l'havea presa per sua manza, E quando la credeva esser guarita, Eiritornava alla sua antica stanza. La quale in brievi di sarè compita, Se non che'l suo Maestro si dispose Di darvi drento, e campolle la vita.

. Mà benchè fieno in sè maravigliose Queste pruove, che ha detto, nondimanco A rispetto alle mie son debol cose. Eran ventisei mesi, a poco manco. Ch' attorno havevo havute tre quartane Ch'havrian logoro un Bufol, non che stanco: Havevo fatto certe carne strane, Ch'io parevo un Sanele ritornato Di maremma di poche settimane. Tristo a me, s'io mi fossi addormentato Tra frati in Chiefa, in sul bel del dormire E'm'havrebbon per morto sotterrato. Quanti danari ho speso per guarire, Che meglio era giucarfegli a primiera. Cho tutt' uno alla fin veniva a dire . Ho logorata una Spezieria intera, Sonmi fatti a miei di più serviziali, Che'l Vescovo di Scala quando ci era. Credo haver rotto dugento orinali, E qui in Roma prima, e poi in Fiorenza, Ho straccati, i Maestri principali. Ho havuto al viver mio grande avvertenza : Alla fila, álla fila, uno, e due mefi, Ed altrettanto vivuto a credenza. Hò mutato aria, ho mutato pacsi, Or ho abbracciata la poltroneria, Or in far esercizio i giorni ho spesi. Ma per non far più lunga diceria, Conchinderò, che non pigliando il legno, Io ero bello, e presso andato via. Ma voi havete a far bene un disegno, Ch'io ho havuto un Medico alla cura, Ch'ajutato ha quell'opra collo ingegno. Non credo, che facessi la natura Ne'l più discreto mai, ne'l più valente,

Nè la più amorevol creatura. Sì che, brigata nvia, ponete mente Se ho ragion d'operare il cervello, Per porre il legno in grazia d'ogni gente, Dappoiche m'hà cavato dell' avello. A UNA PERSONA STRAVAGANTE C E Dio vi guardi, e vi mantenga sano 😘 Il corpo tutto, di dentro, e di fuore: Ditemi se voi siete Ciurmadore, Pedagogo, Strione, o Cortigiano? Siete Papista, o pure Luterano? O Avvocato, o Giudice, o Dottore? Sareste voi mai spia, o imbasciadore, Del Soffi, del gran Turco, o del Soldano? L'habito strano, e nuovo, che portate, L'aria d'Astore, e d'Alocco, c'havete, Empion di meraviglia le brigate. Chi dice, egli è cozzon delle Comete: Chi Nunzio, o Turcimanno delle Fate: Altri che voi tofate le monete. Or dunque, chi voi siete, E quel che fate, dite prestamente, Acciocchè gli esca di dubbio la gente.

#### IN RISPOSTA DEL FIRENZUOLA.

Ne si diverso dagli altri il colore,
Che se ne havesse a far tanto romore:
E mandar sottosopra il monte, e'l piano.
Io son, qual siete voi, buono Italiano,
Tratto dal grido quà, c'havete suore,
Di fare a i forestier sì grande honore:
Ma voi havete questo nome invano.
Perchè m'è stato detto, che cercate

Sban

118

Sbandire attorto il K. e v'attenete
Più tosto al Q. pel dir delle brigate.
Io son dunque quel K. che voi sapete,
Ch'a sì gran torto rante ingiurie sate,
Per haver voi del Q. più ch'altro siete.
Ch'io son dunque sapete:
Per darvi, purch' io possi, ogni sollazzo,
Son qui venuto, e chiamomi Ser K.

IL FINE.

# LE TERZE RIME

CAPITOLO

Di Messer Giovanni della Casa
sopra il Forno.

S'Io mi levassi un' ora innanzi giorno, E ragionassi insino a mezza notte, Ancor non loderei ben bene il forno. Questa è mareria da persone dotte. Chi non ha'n capo del cervello a macco, Vadi a fentir lodar le pere cotte. Eperch'io voglio scior la bocca al sacco, Voi, ch'a questi, Signor, rodete il basto, Venitemi ajutar quand' io mi stracco. D'ogni ben fare il mondo s'è rimasto. Soleva esser gia'l forno un'arre fanta, Ora il mestiero è poco men che guasto. Perc'hoggidí quest' avarizia è tanta, Ch' ognun vorrebbe infornare a credenza, Echee, che non è, qualcun ti pianta. Mi fanno rinnegar la piazienza Certi, ch' al primo hanno la pala in mano, Venga chi vuole o con danari o fenza. Questo non è mestier di farlo invano, Chi ha danari inforni quanto vuole, E chi non ha, dite, che vadi sano, Tennero il forno già le donne fule, Hoggi mi par, che certi garzonacci L'habbian mandato poco men ch'al fole. Spazzinlo a posta lor, nessun non vacci

### 120 CAPITOLO

Dicon pur, ch' egli è humido, e mal netto: E sonne ben cagion questi fratacci.

Io per me rade volte altrove il metto, Con tutto che'l mio pan fia piccolino, E'l forno delle donne un pò grandetto.

Benchè chi fà questo mestier divino,

Sa ben trovar dove ell'hanno nascosso Colà dirieto un certo fornellino,

Ch'è troppo buon da far le cose arrosto, Cuocere, come a dir, passicci, e torte, Non si può dir quant'e' sa bene, e tosto.

E puossi almanco infornar piano, e forte, Pur ch'e'non è si vetriolo, e mezzo, Come questi altri, ch'è proprio una morte.

Come tu'l tocchi, fe ne leva il pezzo,
Ad ogni poco il fornajo dice ohi,

Ad ogni poco il fornajo dice ohi, Voi non potete mai infornare a mezzo.

Ma pure a questo pensateci voi; Perchè gli è chi si mangia anche il pan crudo: Ognun faccia a suo modo i fatti suoi.

Ch' inforna dovverrebbe stare ignudo:

Benchè vestito anche infornar si possa,

E per una infornata anch'io non sudo.

La pala poi vuole esser corta, e grossa,

Dice la gente ignorante; ma io

Non trovo che ragion se l'habbi mossa. E bench'io dica or contra'l fatto mio.

Perchè, Soranzo, a non vi dir bugia,
La pala mia non è gran lavorio:

La pala mia non è gran lavorio:

To credo che bisogni, ch'ella sia

Grande, e prosonda, e grossa, e larga, e lunga,
E s'altro nome ha la geometria.

Perch'io veggio il fornajo, che fi prolunga Per accoltarla del forno alle mura, E Dio vegli anco poi, ch'ella v'aggiunga.

Ma fopra

## DEL FORNO: 121

Mi sepra tutto ella vuole esser dura, E chi l'adopra gagliardo di schiena, Che la lappi tener ritta, e sicura. Orio v'ho dato la dottrina piena: Restami a dir, come s'inforua il pane, Come si sa a levar, come si mena. Se ti bisogna adoperar le mane A stropicciarlo, e rinvenirlo a stento, Ti so dir'io, tu infornerai domane, Che quando il pane a lievitarsi è lento, Scalda, e riscalda a tua posta, non basta, Perchè ci è, diciam noi, poco fermento. E per contrario s'ell'è buona pasta Al primo tratto è lievito, e gonfiato, Portalo alla fornaja, che si guasta. Ma se pur fosse qualche sciagurato, Che levitasse il pane a stento, o tedio, E non havesse sermento, nè siato, Ad ogni cola si trova rimedio. Un certo vescovaccio ha la ricetta, Ch'amore, e crudeltà gli han posto assedio i E perchè vuol del pan tal volta infrettà M'è stato detto, che l'ha sempre dietro, E tienla il suo garzon nella brachetta. Ebenchè in casa sia molto segreto, Io sento dire un non so che di pesche t Ma di grazia, Soranzo state cheto. Le fornaje non voglion queste tresche, Che se l'havessero aspettar gli amanti Per informar, per Dio le starian fresche. Molti di questi giovani galanti Tenner giá il forno in qualche bella posta à E si pagava in quel tempo a contanti. Oforno da Signor, fornai a posta! Ti fo dir che gli ufizi allor volavano,

### 122 CAPITOLO

Con l'espedizson bella, e composta. E pensioni, e scudi che summavano: Prometton or fin che'llor pan si facci, . E se ne ridon poi come nel cavano. E ciascheduno strazia, e mena a caccia Il vekro giovanetto a fuon di corno, E comunque gl'invecchia a fiume il caccia. Ma lasciam questo, e ritorniamo al forno: Diciam come lo spazzan le maestre, E di sotto, e di sopra interno intorno, Ell' hanno a posta le belle canestre. Di cenci, e pezze, tutte arliccie, e rosse, A tal servigio apparecchiate, e destre, E và mostrare a queste genti grosse, Con quanto studio se lo tiene asciutto Una, che il pane a questi di mi cosse, La lo lava ben bene, e spazza tutto Sera, e mattina per uno ordinario, E vuol che non le puta fopra tutto. E poi si reca in mano il calendario, E guarda molto ben la volta, e'l tondo, Che il corso della luna è sempre vario. Va ricercando dalla cima al fondo; Perchè quel forno dove piove ofiocca, Non lo terrebbe asciutto tutto il mondo. Tienli la notte, e'ldì chiusa la bocca, Se la dovesse ben tor del capecchio, E spesso alla camicia anche l'accocca, Si che con tale, e sì fatto apparecchio La tien quel forno bianco di bucaro, Netto come un bacin, come uno specchio, Dove che l'altre l'han sempre musiato, Che li strapiove loro in vonti lati, Affumicato, arliccio, e finatronato. Hanno certi fornacci smisurati,

Cha

Che si potrebbon domandar fornace Da cuocervi una regola di frati. · E'ver che il forno è sempre mai capace, Ma pur el s'intende acqua, e non tempesta; Perchè alla fine ogni rroppo dispiace. S'10 mi ricordo bene, a dir mi resta, Come si mena pel forno la pala, E poi vi mando a casa, e dovvi sesta. Inforni pian chi lo vuol far con gala: Perche quando un attende a frugacchiare, Sul buono appunto la furia gli cala. Non é sì facil cofa l'infornare, E benchè il mondo lo stimi una baja, Gli ha più manifattura che non pare. Ed ecci tal, c'ha cotto alle migliaja, E non par che ancor ben la vi si assetti: Mà benedetta fia la mia fornaja. La non vuol mai, che chi'nforna s'affretti; E perch'eli'ha da far tal volta anch'ella, Vuol ch'io fermi la pala, ch'io l'aspetti. Esempre mai si dimena, e favella: In ver quello infornar fatto alla muta M'è sempre parso una strana novella, Poi quando Popra è presso che compiuta, Acciocche il forno non si rastreddassi, Grida a tutta la casa, ajuta, ajuta: E se la pala in sorno s'imbrattassi, La ne la cava, e di sua man la netta, Cosí il mestier politamente fassi. Ed or fistorce, or alza la gambetta, Perchè l'aggiunga meglio in ogni canto: Che fiate un' altra volta benedetta. Voi, che per infornar piacete tanto, Che gli altri fervidor restano in bianco,

### CAPITOLO

Dite qual cosa di quel mettier santo, Ch'io non ho detto nulla, e son già stanco

# CAPITOLO Del Bacio.

r O stetti già per creder, che'l popone Fosse dinanzi un gran pezzo di via A tutte quante l'altre cose buone. Massime col salume in compagnia; Perchè quel dar così perfetto bere M'andava molto per la fantasia 👡 E'I cacio con le fave, e con le pere, Anche hebbe un tempo affai della mia grazia; Ma de' poponi e'non se ne può havere. Perchè n'è buon di mille un per disgrazia: E perchè costan sempre tanto cari, Sol qualche buona borsa se ne sazia, Il cacio è cosa più da nostri pari, Se non fosse viscolo, e poco sano. Perchè non costa mai molti danari. Ma sia del nostro, o sia del Parmigiano, Come tu t'avviluppi seco punto, Ti fa doler la testa a mano a mano. E poi quei di, che non si mangia l'unto, Come son le vigilie comandate, Quando egli è necessario appunto appunto a Il Parrocchian non vuol, che n'assaggiate, Ch'è segno pur, ch'egli ha in sè qualche pecca, Come hanno tutte le cole vietate. Ha questo male ancor la carne secca La quarefima tutta intera, intera, Sabati, e venerdì non se ne becca. Si che'l popone, e'l cacio, con le pera, A mio giudizio, ed il prosciutto ancora, Non

## DEL BACIO. 12

Non hanno in sè la somma bontà vera. lo cercherei di lei drento, e di fuora, Otri, volte spezial, cucine e letti, Edove la trovai lo vò dire ora, La voka, la cucina, i fuoi diletti, E tutti gli altri spassi della gola Han per una virtà cento difetti. Così quel, che fi fa tra le lenzuola Ti riempie, ti fazia, e ti rinerefce, Come tu'l fai pur una volta sola. Alla fin una cofa mi riesce, E questa è sola la virtù de' baci, Che non iscema mai, ma sempre cresce. Questi come i popon non son fallaci, Puossene havere a desmare, e a cena, Or vadinsi a impiecar prosentti, e caci Forse che ti debilitan la schiena, O che ti guastan la complessione; Non ci và qui tanto mena, e rimena. Se tu baciassi il di cento persone Vi ti puoi mantener con poca spesa, E lo puoi far in di di passione. Perchè nol proibisce mai la Chiesa, Anzi fin fu l'Altar ci aspetta il prete, Che l'andiamo à baciar, con la man tefa In tutti quei paesi, ove voi siete, In ogni etade in tutte lestagioni Voi potete baciar se vi volete. E non havete a dislacciar calzoni: Nuova manifattura stravagante, Che chi la ritrovò Dio gliel perdoni. Bacianfi le parenti tutte quante, Perchè il bacio in effetto par capace, Fin degli altar, fin delle cose sante.

Esso sal parentado, esso la pace,

Eso

### 126 CAPITOLO

Esso dell'oprar suo mai non si pente, Bene ha perduro il gulto a chi non piace . E se tu trovi chi dica altrimente, E vuol preporgli il zucchero, e le torte, Digli da parce mia, che le ne mente. Trovansi baci al mondo di due sorte, Parte ne sono asciutti, e parte molli, I primi s'usan volentier in corte. Se noi vogliam che un prete ci satolli, Noi gli diciam, Signore, io ve le bacio, Piegate le ginocchia, e torti i colli. Venere segue poi quell'altro bacio, La quale in ver senza di lui sarebbe. Come fon le lasagne senza cacio, Credo ogni valent' huom si straccherebbe . Che volesse contar le sue maniere, E poi forse anço non le conterebbe. Basti accennarvi sol le cose vere, Però dico, che un savio in varie viè Vi bacierà le notti intere intere. Nè bisogna mangiar tai porchegie. E riscaldarsi il fegato, e le rone, Per dirizzare a ciò le fantalie. E sempre è netto il vaso, e sempre tiene, E puossi il bacio usar disteso, e'n piede Faccia la luna quando ben le viene. Non ha dinanzi il bacio la fua fede Piú che di drieto, è lecito, e concesso Di poterci baciar dal capo al piede: Non è più proprio a l'un, ch'a l'altrui sesso: E quel che sa, patisce in questo caso; E colui, che è baciato, bacia anch' esso a E perchè paja, ch' io non parli a cafo

Dico, che'l bacio si può male usare Dalle persone, c'hanno lungo it naso.

Ma nè

### DI GIOVANNI. 127

Ma nè per questo gli vò biatimare,
Perchè nel vero non ci hau colpa havuto,
Se la natura gli volse stroppiare.
Ristorinsi costor dunque col siuto,
E con lo intonar bene il contrabasso,
E'l bacio resti a chi non è nasuro.
Ora io v'ho tocco di galanti passi,
Senza far troppa lunga diceria;
Perché così cogli intendenti fassi.
Bacio la man di vostra Signoria.

# C A P I T O L I Sopra il Nome suo.

C' Io havessi manco quindici , o vent' anni , Messer Gandolso, io mi shareozzerei, Per non haver mai più nome Giovanni. Perch' io non posso andar pe'fatti miei , Nè partirmi di qui per ir sì presso, Ch'io nol senta chiamar da cinque o sei. E s'io mi volto, io non son poi quel desse, E par che n'escan fuor hoggi di tanti. Che in buona fede è un vituperio espresso. I cappellani, i Notai, i Pedanti, Vi lo dir io non ne va uno in fallo, Gli hanno nome Giovanni tutti quanti. Così qualche intelletto di cavallo, Barbier, o castraporci, o cavadenti, Sempre han viso d'haver quel nome, e hallo. Credo che'l primo, che mostrò alle genti, Come dir Melecotte, o maccheroni, Non hebbe nome gran fatto altrimenti. Anche ch'inlegnò far lessi i marroni, Chi trovò i citriuoli, e'l cacio fresco, Credo, che fosse un Giovanni, e de buoni. F 4 Per Dio

### 128 CAPITOLO

Per Die ch'io vorrei anzi ester tedesco, E poco manco ch'io non dissi hebreo, Everbi gratia, haver nome Francesco. Più tosto accettarei Bartolomeo. Più tosto mi farei chiamar Simone, E presso ch'i' non dissi anco Matteo. E però, chi battezza le persone, Doverebbe tener la briglia in mano, E non lo metter senza discrezione. Voi, e questi altri, che m'amate, sano Non mi chiamate di grazia Giovanni, Pur chi mi vuol chiamar, mi chiami piano. Vò più tosto tirato esser pe' panni, Chiamato a grido, come un sparaviere, O vero al fischio, come un barbagianni. Perchè mi par tuttavia di vedere, Che nellun non si voglia impacciar meco s Che nessun veglia ber al mio bicchiere. Va dì che possi derivar dal greco Come certi altri nomi, e raffettarlo, E mettergli un cognome bravo-seco. Gian Anton, Gian Maria, Gian Pier, Gian Carlo, Infin a Gian Bernardo, e Gian Martine, Odi se gli è chi voglia accompagnarlo? Non si può dir, nè in volgar, nè in latino: Cavine pur chi vuol lettere, o metta, Che nol racconcieria Santo Agostino. Svergognerebbe ogni bella operetta, Perchè chi vede il nome de l'autore, Fa fubito penfier d'averla letta, Si che mio padre si sè un bell' honore A ritrovar questa poltroneria, Da bartezzare un suo sigliuol maggiore. Accioeche se mi parla chi che sia Che mi voglia contar le sue ragioni,

Mi dica

### DI GIOVANNI. 129

Mi dica al primo tratto villania. Senza che munitori, e citazioni, Comincian per Giovanni d'otto i sette · E quel che più m'incresce, i cedoloni, Che m'han dato a miei di di grandi firette Quando io leggo così nel primo afpetto. Anzi ch'io sappia che cognome ei mette. E m'è venuto alle volte fospetto Di non ne haver a ir fra gente, e gente, Rinvolto nella cappa stretto stretto. Nome che spiace a chi'l dice, a chi'l sente, Che non è huom, che lo volesse havere Nè per amico, nè per conoscente. Non gli sta ben, nè signor, nè messere, Ma calaerebbe ben per eccellenaa, Se voi gli deste un maestro, o un sere l Es'un non ha:più che buona presenza." Non lo confessi, e non lo dica mai, S'egli habisogno di robe a credenza, Mutalo e fininuifeil fe tu fai: O Nanni, o Gianni, o Giannino, o Giannozzo Come più tu lo tocchi, peggio fai, Che gli è cattivo intero, e peggior mozzo.

# CAPITOLO Del Mariello.

Tutte le infermità d'uno spedale,
Contandovi il francioso, e la moria,
Quanto il martel d'Amor non fanno male.
Non è chi sappia di quel che si sia;
Ma vienti voglia mille volte ognora.
Di disperatti, e di gittarti via.
Purchè ti guardi torto la Signora,
Parti haver le budella in un canestro.

Varti

130 CAPITOLO Vatti pur e confella allora allora. Passeggia a Santo Gianni, a San Silvestro. Rodeli i guanti un quando egli ha martello. Ferniali or ful piè manco, ed or ful deftro ... Crucciasi or col compagno, or col fratello. Fugge gli amici, e sta bizzarro e strano. Ed à per far del resto del cervello. Ogni altro ragionar è breve, e vano, Sol del suo amor si mette la giornea: Iddia ne guardi ogni fedel Christiana. Chiama la furfantelli or Ninfa, or Dea. Corre di quà, di là, suda, e s'ammazza. Per trovarle la mula, o la chinea. In somma questa è una cosa pazza, Ed io per me l'ho già più volte detto, Che chi non ha martello in vero sguazza. Quando altri per dormir è ito al letto. Comincia i fuoi fospiri a ritrovare, E beccasi il cervello a bel diletto. Non lo farebbe il sonno addormentare, E chi contasse allora i suoi pensieri, Potrebbe annoverar l'onde del mare. Va racconciando infieme i falfi e i veri . Là ragiono col tal, là andò, là stette: Quest'è ch'io non la vidi hoggi, ne hieri. Ma fopra tutte l'altre acerbe strette, E'quando giostra teco un prete, e cozza, Questo cred'io n'hà morto più di sette. In sì Itrana fortuna ambi n'accozza, Frate, c'habbiam piagato ambi- il polmone ...

D'una sol man, così foss ella mozza.

Cavaci la bambagia del giubbone, Ed a contemplazion d'una puttana, Ci toglie: Amor l'haver, e le persone. Facci aspettar tutt' una settimana a ..... ز

Adifagio.

DEL MARTELLO. 13E

A difagio impiccati per la gola, Una vecchia, una Balia, una rustiana.

Che per haverle detto una parola

Non chiede, ma comanda, e vuol ch'altrui Mariti, or la nipote, or la figlinola.

Sempre ti butta in occhio, io feci, io fui :
Ben si puè dir, Pandolfo mio gentile,

Chi si innamora, o poveretto lui.

So che sapete del ladro sortile,

Che a Giove fè la barha già di stoppa, Quando gli beccò su l'esca, e'l socile.

Come caval da spron tocco galoppa, Così si crucciò lui quel marinolo,

Che non era ufo di portar in groppa. Non era ancor la pentola, e'l pajuolo,

Ma crude fi mangiavan le vivande,

Tant' havea il padre allor quanto il figliuolo.

Dicono alcun che si vivea di ghiande,.
Facciam pur conto ch' elle sosser pere,

Per non voler or far la cola grande.

Basta ch'essi attendevano a godere . E vivean sempre lieti alla carlona,

Quando gli havean mangiato volcan bere

Non si stame in quel tempo con persona,

Non era nè creanza, ne rispetto, Che la vita non lascian saper buona,

Speranza, fânità, gioja, e diletto

Si levavano teco la mattina,

E tornavan la sera teco al letto.

Non era ne sorella, ne cugina,

Si facea d'ogni cosa un guazzabuglio po Ogni stanza era samera, e cucina.

Poi che quel trafurel fece garbuglio,

Quel Dio la fu ci mandò freddo, e caldo,

E meste tutti i mali in un mescuglio -

F & E per

CAPITOLO E per fargli più forti, quel ribaldo, In un vasetto tutti gli ripose, Che d'ogni intorno era serrato, e saldo i Sotte, gomme, dolor, doglie franciese, Mal di fianco e di stomaco, e la peste, E la quartana fur le prime cose. Lo star con altri poi poser con queste, Non dico gia del nostro Cardinale, Ma con altre persone dishoneste. Affaticarti bene, ed haver male, E non haver un ladro d'un quattrine, E guardar in cagnesco lo spedale. Litigar col parente, o col vicino, Partir il patrimonio co i fratelli, E mancarti or il pane, ed or il vino Mastri di casa, e mastri di tinelli, Escriver, e sar guardie, e cavalcare, E tagliar delle barbe, e de i capelli. Di queste, e di mill'altre cose rare, Fu pieno il vaso, come tu dicessi, Non far piatto la fera, o digiunare à Non servar cosa, che tu promettessi, E mill' altre cofette, e zaccherelle, Che faria noja altrui s'io le scrivesti Poter haver più tosto delle stelle; Che un beneficiuol ben sciagurato, E gire a stare a suon di campanelle. Fu il vaso molto ben chiuso, e serrato, E per una faecente messaggiera Mandato al truffator da Giove irato. Diste che un lattovaro dentro wera, Com' ei l'aperfe, ufcir dell' albarello Infermità, dispetto, e doglie a schieras Ma il peggior mal di tutti fu il martello .

CAPL

# CAPITOLO Bella Stixxa.

T Utti i Poeti, e tutre le persone, Ognuno infin di celebrarvi è roco: Sì fon le vostre cose belle, e buone. Ed io per me, se non ch'io temo un pocci Di costor, che ragionano in sul saldo, Crederei dir di voi cose di soco. Non ch'io mi senta però tanto caldo, Ch'ie voglia dir, ch'io vi lodassi appiene, Ch'io mi vergognerei, com'un ribaldo. Ma s'io scrivessi ben qual cosa meno, Dico, che quando ell'è netta farina, Se non è colmo il sacco, e'basta pieno. E ben ver, ch'una donna sì divina Non istà bene in bocca ad un par mio: Che sono un poetuzzo di dozzina. Ma pur di questo al nome sia di Dio, Che se gli altri mi parlan, e ch'io gli odo. Debbo pur poter dir qualche cosa anch'io. lo dico dunque, e dicolo in sur sodo, Che la natura si stillo'i cervello, Per fare un tratto una donna a suo modo. Ciò che voi fate, par fatto a pennello, Ciò che voi havete, o dirieto, o dinanzi, A giudizio d'ogn'uno è buono, e bello, Ma delle vostre lodi una m'avanzi, L'altre le lascio a poeti migliori, Per quel rispetto ch'io vi dissi dianzi. Che in ver le vostre lodi, e i vostri honori Non gli conteria tutti uno abbachifia, Si ch'io le lascio lor da una in fuori. La qual dell'altre par men bella in vista; Ma chi con discrezion l'occhio dirizza, La · Capitolo.

134 La porrà sempre in capo della lista. Quest'è, che quando l'huom punto v'attizza Voi v'adirate com'un bel foldato: Dirò dunque le lodi della stizza. Senza la qual in ver da ogni lato Ci sarian satte il di cento vergogne E non ci rimarria roba, nè fiato. Ch'i collerici fan le lor bisogne Nette, e spedite, dove un paziente Ha sempre mille intrighi, e mille rogne -Non si riscuoterebbe gianimai niente, E terrebbeci ognun l'entrate in dreto, Se non fosse, che l'huom, pur si risente, Che tal mangia la sapa cheto, cheto, Perch'ella è dolce, ch'andrebbe più adagio. Con la mostarda sorte, e con l'aceto. S'egli è nessun : ch'abbia a stare a disagio . Tuttavia tocca al più dolce di sale, O sia quà giù per Roma, o sia in palagio, Gli fanno infino a votar l'ormale, Se folle camerier forle d'un prete, Ognun con chi s'impaccia gli fa male -Non vuol la stizza haver cose segrete » Perchè se vi montasse il moscherino, La vi faria mostrar ciò che vo'havete 🗝 Ell'è dunque uno spirito divino. Da poich'ella vi mostrà i cori aperti » E' necessaria più che'l pane e'l vino, · Nemica proprio capital di certi Golponi cortigian fatti all'antica Che vorrebbono star sempre coperti 🕳 Però ch'un tutto l'anno s'affatica Per istar cheto, e poi s'ella gli monta 🖢 Bilogna, s'ei crepassi, che lo dica.

Ha la stizza la lingua, e la man pronta,

Che

E'veritiera, e com'io dicev'ora, Non vi dà mai dirieto, ma v'affronta. La lingua del stizzoso taglia, e fora, E la mano fa sempre al primo tratto Quel a dove un'altro stenterebbe un'ora. Questo ha pronto il cervello, e il corpo adatto, Mena sempre le man com'un barbieri: Quando un altro comincia, questo ha fatto. Le vespe, e certi Mosconacci neri, S'un non s'adira gli cavano gli occhi, E mangiangli la carne in ful taglieri . Però cred'io vi piacciano i ranocchi, Che par che monti lor la bizzarria Al primo, e faltan come tu gli tocchi. Non voglio entrar nella filosofia,. Che sarebbe un'andar per lo infinito, E potervi anche dir qualche parzia. Ma dico ben , sh'ella fa l'huomo ardito , Come quando un s'adira, e fa del resto, Che. a fangue freddo non terria lo'nvito. Vuol che si dian le carte presto, presto, E'nvitavi alla bella condannata. E giuoca in su la fede, e toglie impresto a Non l'ha, sì tosto in man che l'ha guardata, Che quel vedere adagio è uno stento. Un far rinnegar Christo alla brigata. Dove un di questi freddi invita lento. E non si pugne, e giuoca: sempre stretto E se vuol haver mille, ha mille e cento -Dio ti fè di sua man humor persetto Per tarci schietti arditi e liberali : Che sii tu mille volte benedetto. E poi merron costor ne'serviziali La scamonea, e'li mali che Dio dia loso, Per cavarla de'corpi de'mortali.

.....

Che saria da comprarla a peso d'oro:
Perchè un cervel, che ha poca levatura
Vò morir io se non val un tesoro.
O fortunata voi, che la natura
Fè con le seste, e le bilance in mano,
Così tornate a peso, e a misura,
Che havete il viso bello, e'l capo sano
Che sete solo il casso, e l'eccellenza
Di quante donne son presso, e lontano,
E nemica mortal di pazienza.

# LE TERZE RIME Di M. Benedetto Varchi.

L'esser vicino ad un ch'è innamorato. Son ben comodicà grandi, e leggiadre. E colui si può dir quasi beato, C'ha la sua casa con l'uscio di drieto, E chi sta presso alla piazza, o al mercato. Dirotti aucor, ma tientelo fegreto, Che chi ha l'hosse, la Chiesa, e'l mulino, Vicino in villa, vha da starsi lieto. Ma mi par pur, bench'io non sia indovino. Nê 'l negherà s'ei non è qualche frasca, Che non conosca da l'aceto il vino, Che la comodità, che d'una tasca Si cava, che ti penda dal fajone, Avanza ogn'altra, che si faccia o nasca. Credetel Giovannin, se le persone Fosser grate, e cortes, a dir di loro, Tutte si spoglierebbono in giubbone . E farebber in parte il dover loro, Non

Delle Tasche.

Non però il tutto: credetel ch'io'l dico, Come s'io fossi a piè del confessore, E perchè m'intendiate ve'l replico, Ch'ogni altra utilità, ch'al mondo sia, Non vale appetto delle tasche un sico, O tasche sante, o somma cortesia; Se voi non foste vois, che farei io L'anno di verno de la vita mia? Altro cervello à dir di voi, che'l mio Bisognarebbe, e s'io so quel ch'io possos Quel che ci resta dirà il mio Mattio. Per zelo, e carità fol mi fon mosso: E ie ben non son forte a sì gran peso, E ci è chi di maggior si tira addosso. Ma poi che a dir di voi cantando ho preso t Chiamo voi, tasche, e non voglio altro Apollo Che m'ha più volte ingannato, e franteso, E voi dolce, gentil, caro mio Collo, Mandatemi di tasche una ghirlanda, Ch'io la vò portar sempre intorno al collo Che'l giusto vuole, e la ragion comanda, Che si debba honorar chi ti sa bene: Il che oggi tra noi s'offerva a randa, Se non fosser le tasche ogni huom da heas; Ogni furfante havria sempre le mani Di chiavi, carte, e mille frasche piene. La talca è proprio cosa da Christiani: E voi vedese ben, che tusti i frati N'hanno una almen, che v'entreria sei pani di Ma noi fiam troppo a dir mal loto ingrati; Che se at mondo non fossino i conventi, Qual saria il parnaso degli agiati? Se per forza d'ingegno, e di strumenta Per via di contrapesi si trovassi, Come dir, una gramola, che i denti

In un inbita aprissi, e riserrassi, Che'l masticar non fosse lor fatica, Io non so cosa, che li pareggiassi. Di qui vien, che la gente gli è nemica Con le parole, e lor fanno de'fatti: Suguitin pur, che Dio gli benedica. Chi ha cervel non gli havrà mai per matri Nè chi udirà di lor sante parole, Che trarrebbon le forme degli usatti. Ma de los ciascun creda quel ch'ei vuole : Basta che gli han saccoccie d'ogni laro, Che s'apron come un pajo di vangajuole • Io mi fon molte volte ritrovato A certi passi, che s'io non havessi La tasca havuro, al turto era impacciato. Dirà il Buzzero quì, se tu sapessi Quel else a me intervenne habbis il danne S'egli pendis, non ve gli havelle melle: E non dice anche, ch'ei dette il buon anno. Che mese cesì ben pe'l verso il panno. Io per me vò più tosto esser maestra Di far le tasche, che di Theologia, E ben so quanto è grosso il lor minestro i Ben haggia il bianco farto, Dio gli dia Aghi appuncati e dritti, che mi fece Un talson, ch'è come una fignoria. Ma se quel che dentro ho, di fuor mi lece Di palesar, e'non se ben assatto, Che me ne dovea far anco otto, o diece Io non mi chiamarò mai fodisfarto. Fin ch'io non ho di tasche un greuibo pieno, O non mi vi sotterro dentro un tratto. Tu cavi, e metti spesso in un baleno

Drento una talca cose, che sarebbe

Quali

135

Quali una porcheria tenerle in feno. Non fossin queste, oime come farebbe Un pover cortigian? farebbe male, E bene, e spesio a digiunar havrebbe. Ma poi ch'egli è sì degno un orinale, Ch'ognun lo loda, tanto a me par giusto Tenerlo in una di quelte cotale. E voi che havete, Giovanni, buon gusto? Così haveste voi buone vivande, Mi crederere, che vuole esser giusto: Se la circonférenza non è grande,. Un orinale è cosa antica, e sciocca, Più che andarsi a bagnar con le mutande; Ma quando infino alle ginocchia tocca La tasca, come a frati, è tal piacere, Che a ragionarne ti vien l'acqua in bocca. Da lasciarne la state il fresco e'l bere.

# CAPITOLO Dell'Uqua fode.

Uca Martin, come l'opinioni,
Così fon var) i gusti, e ci è chi vuole;
Che sieu miglior le statne, che i capponi,
Chi loda Marzial, chi se ne duole;
Ch'ei disse tra gli uccessi il primo il Torda;
Voi dise, che le son tutte parole.
E che vi pare un solenne balordo,
E non dovez haver mangiato arrosto
Di Beccasichi, o che havez il gusto sordo;
Quanto io per me ho un senso riposto;
Nou sò se Tropologico, o morale;
Circa i cibi, e sin qui l'ho sempre ascosto;
Ma er veggendo pur ch'io son mortale:
Per lasciarne nel mondo eterna lode;

AO Capitolo

Non vo, the un tal segreto vatia mase s Io'l dico dunque, e dicol, che ognum m'ode, Che tutti i cibi, che mai furo al mondo, Non sono un zero appetto a l'uova sode. Cibo util, cibo san, cibo giocondo: Tenuto in terra per virtu divina, Di due forme perfette, ovato e tondo. S'io sapessi studiare in medicina, Come quel vostro amico, io ne darei Agli ammalati miei fera, e mattina. E s'io foisi dottor configlierei, Che sopra questo si dovesser fare Leggi, e statuti, e poi gli chioserei. Se Theologo foss, o Baccalare, Predicando direi l'alta virtute, Di questo cibo, che non trova pare. Direi, che questo e'l cibo di salute: Direi mill'altre cose: benchè a dire Di lui tutte le lingue farian mute. Che più? io sosterrei ogni martire, Per mantener, che l'uova sode sono Il miglior cibo, che si possa udire. S'io fossi Rè, ed un non fosse buono, O volesse piatire, havendo il torto, Di queste il priverei senza perdono. Se fi potesse, quando l'huomo è morto, Mangiar sempre di queste a crepacuore Io havrei del morir qualche conforto : Quanta fatica invan, quanto sudore Poser già que' Filosofi d'Atene, Facendo di non nulla un gran rumore, Per trovar quel che sosse il sommo bene? Ne'l sepper mai trovare: e chi non vede Ch'all'uova sode un tal nome conviene?

Forle che quelto s'ha a tener per fede:

Ognun

Dell'Uona sode

Ognun che vuol, lo può coccar con mano La esperienza il mostra a chi nol crede, Credete voi, che sia trovato in vano, Che la mattina di Pasqua d'Agnello, Ne mangi benedette ogni Christiano? Ognun che avesse punto di cervello, Conoscerebbe da se stesso, senza Ch'io lo dicessi, quanto un novo è bello. Io tengo fermo che la quinta essenza Sian torte d'uova, e quel bel color giallo Me ne fa quali haver ferma credenza, Color, che fanno il mestier a cavallo Dovrebbon sempre mai alla distela Ne le bandiere, e nel cimier portallo. E chi volesse una leggiadra impresa Per una donna, tolga un uovo fodo; Tanto più, quanto gliè di manco spesa. lo per me solo a ragionarne godo, Pensa a mangiarne; e mi duol ch'io li scemo Riputazion, si bassamente il lodo, E che'l Ciel meco non s'adiri temo: Che chi ben ben lo guata, egli ha sembianza Tutta del Ciel, dal principio all'estremo. Doverrebbono i padri per ufanza Lasciare a'figli per successione Quanto è d'un uovo sodo la sustanza, Come in Giudea facevan quei vecchioni. De l'arte cabalistica, ed usargli, E star sempre a mangiargli inginocchioni Ne l'uovo fodo fon mille bei tagli, Ed ogni taglio ha mille segreti, Bisoguerebbe Tullio a raccontargli. A me pare un miracolo, che i preti E i frati, ch'aman tanto un buon boccone,

E fan profession d'esser profeti,

Non

Capitolo

142 Non habbian mai foluto la questione. Se nacque prima la Gallina o l'uovo.

Ed è pur bella considerazione. To per tal dubbio punto non mi muovo,

Però che l'uno, e l'altro, e l'altro, e l'uno Utile, e fano, a l'alma, e al corpo truovo Chi mangia un uovo, non è mai digiuno,

E non morrebbe mai chi ne mangiassi: Ma chi potrebbe contar tutte in uno

L'alte virru? se si facesse a sassi. Con l'uova sode, io vorrei esser io,

Che sempre innanzi a tutti gli altri andassi . Dove, ora è proprio un rinnegar Iddio,

E saria pazzo chi volesse havere Una sassata per l'amor di Dio. S'alcun dicesse, le non dan buon bere,

Di questo dico, non debbe haver fete. Ma egli è meglio aflai d' lor tacere, Che dirne poco, e mal voi m'intendete.

#### APITOL Contro alle dette .

HI havesse ammazzato di sua mano Crudelmente suo padre vecchiarello, E fatto peggio assai, che san Giuliano, Cioè che havesse sitto anco un colcello Nella gola a sua madre, e insieme ucciso

A tradimento un suo carnal fratello. Chi havesse sconsitto il Paradiso

Tutto di cerchio in cerchio in bella prova, E d'avvantaggio se ne fosse riso,

Costui per iscontar mangi dell'uova, Dell'uova sode dico, che di certo Più pestifer velen non si ritrova.

Mangi

Que!

Mangi del' uova fode, ch'io l'accerto, Che meriterà più, che s'egli stessi Mille million d'anni nel deserto. Luigi, io no'l direi s'io no'l sapessi, Così no'l sapess'io; perche mi cuoce: Io'l seppi quasi prima, ch'io nascessi. Fatevi pure il segno della croce, Se ne vedete mai fuggite via, Turatevi, gridate ad alta voce. Penfate di veder la befania, Il Satanaso, l'Orco, e la Tregenda, 'Il Diluvio, la Guerra, e la Moria. Alla fede che fece una faccenda Colui, che le lodò sì sconciamente, A definar, a cena, ed a merenda. Ma io vi so ben dir, ch'ei se ne pente, E pagherebbe a non l'haver mai fatto, Come si dice, trè occhi, e un dente. Ma non guardate a lui, perchè gli è matto: E purche qualche amico ne'l richiegga Si ridirà un di dal detto al fatto. Chi domin sa: forse anche che motteggia: Forse fa per veder quel che l'huom dica: Forse non sa più là : forse dileggia: Forse anco no: ma non si pensi mica Che non sia chi risponda; io per me sono Per non guardare a spesa, nè fatica, Ma io credo hoggimai, che sarà buono Cominciar a mostrar, per quai cagioni Sì trista cosa l'uova sode sono. E rispondere in parte alle ragioni, Ch'egli allegò: ma mentre ch'io rispondo, Pregate Iddio per lui, che gliel perdoni. Nè bel, no fan, nè util, nè giocondo E' questo cibo: non se egli stesso

Capitolo 144 Quel ch'egli vuol, nè s'egli è quadro, o condo ; Ma perchè gli è tutto tristo, confesso, La mattina di Pasqua ogni Christiano Mangia per penitenzia un'uovo lesso, Che non è da malato, nè da sano: E habbisi a chi tocca pazienza: Che'l ver non debbe mai parere strano. Chi ha squadrato ben la quinta essenza, Dice ch'ella non ha color nessuno: Si che quel giallo v'è posto a credenza. Egli è ben ver: ma se lo sa ogn'uno, Che chi mangiasse un'uovo, non morrebbe à E se morisse, non morria digiuno. Ma chi loda una cosa, sempre debbe Confiderare il fine: il fin di questo Traditor cibo è, che c'amazzerebbe. E fu alquanto troppo dishonesto. E fece, come disse ne'peducci Per parer savio: voi sapete il resto. Luigi, chi havessi de'carrucci: Sonci Girelle inchiocca più, che mai, Ma io non vò dir cosa che si crucci. Io credo, che facesse gli arcolai. O bella invenzion per Dio, ch'ei fece Rider come fa l'orso pure assai. Io vi conterei anche più di diece, Che dicon che quel canto degli strozzi-Più di sei volte si sece, e dissece. In somma voi direte, ch'egli abbozzi, Ed anche a grande stento, e non s'accorse, Che fece d'uova fode berlingozzi,

Anche Luca Martin nostro la corse, E si potrebbe dir, che sece male,

Parvegli honolto, che di Marziale

Che dovea pure almen mettervi un forse.

Si di-

Gli

Si dican quelle cose, e su'l suo cuoco, Non ei, che fece la quella cotale. Ma sarà forse ben tornar un poco A ragionar: pur a dir d'uova sode Mi viene un ghiaccio, e sono a canto al soco i Dio le dia da goder sempre se gode, A tal che'l crede, ma le son parole: Io dirò quel proverbio, san chi l'ode. Lo giuocherei un grosso con chi vuole, Ch'ei l'ha più in odio che ciascun di noi, E vuolci dare a creder le sue sole. Che credette di farci da ribuoi, I mucini hanno havuto aperto gli occhi: Io rivenderei lui con tutti i suoi. Oh la va ben, che costui c'infinocchi! Io direi prima ben d'esser caduto: E' si pensò d'haver trovati Alocchi. Ei non ha fatto quel, ch'egli ha creduto, Oh l'è stata la grossa sottigliezza, E'affai che non la mise in sul liuto! Chi troppo s'assottiglia si scavezza: Ei cominciò, che pareva il secento, Poi diventò come una pera mezza. Dio te lo dica, se vi dava drento Per non diviso, e non guardava a cui; · le diventai, come un carbone spento. Non domandar, lascia pur dire a lui, Ma quand'io vidi, che n'andava il mio Io volli fare anch'io come colui. Chi si ajuta è ajutato: sallo Dio, Ch'io non poteva star più alle mosse; L'era appunto caduta in grembo al zio. Ei fu che prima la pedona mosse; Ma gliene ho dato una spellicciatura, Che tappeto mai tanto non si scosso -

146 Capitolo

Gli è misurato chi non si misura,
Ma non ha coloriro il suo disegno,
Le son cose che vengon da natura.
Ma s'io vi ho a dire il ver, caro sostegno:
Questo cruccietto m'ha rotto il cervello;
Si che stracciarla or, or, or, or, disegno.
Che ognun direbbe vello, vello, vello.

#### CAPITOLO DE'PEDUCCI A France fe Battilore.

DErche un, ch'al Mondo mi puè comandare, M'ha pregato, ch'io fia contento, e voglia Dir la bontà de'peducci in volgare. Amor a dirne il ver tanto m'invoglia, Ch'io temo assai, che non mi sia creduto, Benchè dir le bugie di rado soglia. Ma io ho sempre, Francesco, tenuto, E tengo, e terrò sempre infin ch'io vivo, Che questo cibo non sia conosciuto. E però ci è chi se me mostra schivo, Come qualcun che biasma le starne, Per parer savio, e non sa s'ei s'è vivo. Quanti ci son che dicon, che la carne Degli ortolan fa afa, e fazia tefto, Ma io per me non vidi mai mangiarne. Però bisogna farci un pò discotto, Ch'ognun non è capace di ragione, E vassi dicero selamente al costo. Mi si terrebbe per conclusione In uno studio pubblico, che questi Trapalla d'un gran pezzo ogni boceone E ci s' allegherebbon mille cefti, E le pentole ancor se bisognassi, Che tutti i casi non son ne'digesti.

Quelle

La prima cofa infino a'babbnaffi. Sanno che senza piè non si pud ire, E che l'ire è cagion di mille spassi. Di qui si può facilmente inferire, Che la natura sempre col migliore, Cerca come i più degni i piè nudrire. E' nota per se stessa la maggiore, Provati la minor, perchè i peducci Hanno un certo da lor più che sapore • Tu'l senti da te stesso quando succi, Che ti par propio fucciar cannamele Con quanti odori ha Guarian Marmucci. Ed allor giuraresti alle guagnele, Che non faria sì dolce a mille miglia, Se tu intignessi il Zucchero nel mele. In fomma e'non è cibo da famiglia, E chi lo tien per vil, s'al ver si guarda, Una balena, non che un granchio piglia. le priego Dio, che fant'Antonio v'arda... Se quel aceto con pepe non palla Pever, falfa, favor, fapa, e mostarda, Tu gli vedi ammontati in una massa, Morbidi cutti, e pianchi di bucato, Che par che siano usciti della cassa. Io sto cinque ore del giorno in mercato, A pascer gli occhi di sì bel oggetto, E ne cavo un piacer isbardellato. Pensate or voi, se io ho tanto diletto Quando gli veggio, quel ch'io faccia pol A mangiargli, ch'è senso più persetto è Pon mente ben se'l ver conoscer vuoi, Che questo cibo ti s'appicta addollo, E tal ch'appena spicear tè lo puoi. Sanno infin'a beccai, che prefio all'offo Più saporita la carne si trova:

Questo su propio tagliato a mio dosso. Forse che oltre il piacer anche non giova? I medici lo danno per ricetta A chi fa quella cosa, e non gli giova. Che aspetti più da lui, se ti diletta, Se giova grandemente, e costa poco. Vuoi tu che si ti cavi la berretta? Egli è pur bell'ufizio quel d'un cuoco, Ed io per me s'io fossi huom di cucina, Ne vorrei sempre haver intorno al foco. Questi son buon la sera, e la mattina; E bench'io sia di lor fracido, e guasto, Pur gli vorrei veder in gelatina. O allora io ne fo l'horribil guatto; Benchè una tal vivanda in ogni modo Piace a chi intende, e si può tor al tasto. I frati fanno gran conto del brodo: E'n verità che gli han mille ragioni, · Io per me nel mangiar sempre gli lodo . E gli ho tutti per fanti non che buoni, - Non ostante che sia chi dica espresso: -Che tanta micca è cosa da bricconi. Sono ancor molti, che dicono, che'i lesso E' cosa antica, ed è'l ver ma gli antichi, In molte cose s'appongono spesso. Diffe un medico già credatis mihi . Grand'huom fu quel Proposto d'Ognissanti Che volea sempre lesso insino a'sichi. Questo è un cibo da mangiarlo in guanti s Co i panni indosso, del dì delle feste, Ove si rida, balli, suoni, e canti. Colui non ch'altro, che lodò la peste, Non ne direbbe appien cerso, non ch'io, C'ho'l capo grosso, come un pajo di ceste,

E s'io havrei voluto sallo Iddio.

Ch'oltre

Ch'oltre che'l cibo è sol fra cibi rari, E'n'andava anco l'interesse mio. Basta se fossin più che'l pepe cari, Che sarebbe da far trabalzi, e scrocchi, Per istar a'peducci co i piè pari. Ma non pensare, che ci sian marmocchi L'altra sera il Bizzer, Lucca, e Bacciotto, C'ha posto il sommo ben tutto in iscrocchi, Ne mangiar anzi pasto da cent'otto: E io ho dipoi inteso, che nessuno Hoste vuol più Ridolfo Landi a scotto, Che poi che n'hebbe mangiati trentuno, Una mattina ritto ritto difle, Che gli pareva ancora esser digiuno. Questa è opra da huom, non come Ulisse, Andare a zonzo in questo Mare, e'n quello. Se gli è ver quel che Homero di lui scrissd, Gli antichi nostri, che havean cervello, Con questi, e non vi paja cosa strana, Sonavano il liuto, ch'è sì bello. Guardate nel fornajo de la macciana, Se non credete, Francesco, a quel grasso, Che mi par l'ozio che suoni a mattana. Chi havefle a elegger uno spasso Per se proprio, e per suoi futuri heredi, Sarebbe a non tor questo un Babbuasso -Io per me vorrei esser ne i lor piedi.

#### CAPITOLO DEL FINOCCHIO Al Bronzino Dipintore.

S'io dovessi, Bronzin, perdere un' occhio, E da fanciulli haver dietro la caccia, Io vò dir qualche cosa del finocchio. Che non è cibo, che tanto mi piaccia, G 3

Nè che piacer più dovesse ad ognuno Che havelle qualche gusto , o qualche faccia : In questo almen non è scrupulo alcuno, Che non sia buon; perchè si vede ognora a Fra frati, e spezialmente nel digiuno. O finocchio gentil, chi non t'honora, Chi non ti loda ii può dir che sia Tutto, e per tutto di Bologna fuora. 3'io fossi inquisitor dell'heresia, Io vorrei pur intender la cagione, Che ti tien impiccato tuttavia. Forse ch'a te s'ha far la fregagione Come a le fave, ed altri semi, e frutti. Tu non dai un difagio alle persone. Tu fai per luoghi molli, e per li asciutti. In piani, e monti, e sei proprio un sollazzo D'huomini, e donne, di vecchi, e di putti. E se non ch'io sarei tenuto pazzo, Sempre come divoto, e tuo fedele, Ne porterei da ogni mano un mazzo. Quel darci sempre dierro fra le mele, E' una usanza, che s'ha presa il mondo. Come di far i Zuccherin col mele. Tu hai colassi in verta un certo tondo, Ed hai un certo cotal, che mi piace: Bench'io non peschi sintendi ben al fondo: Forse ch' a te bisogna legne, o brace, Tu sei buon secco, fresco, state, e verno: Gli e bene ingrato chi tue lodi tace. Io per me, se dovessi ir nell'inferno, Vò dir tanto di te, ch'io empia un tratto, Dal capo al piè tutto quante un quaterno; **基 s'io** non so lodarri , basta l'atto,

Ma chi è quel, finocchin mio, che possa,

Ιø

Lodarti daddovero affarto affarto?

To ci metterà ben l'arco dell'ossa, E s'io lo potrò far, ti giuro, ch'io M'uscirò per lodanti della fossa. E s'io non ti potrò pagar il fio, Benchè a te si vorrebbe un gran poeta , Ci metterà tutto l'ingegno mio. lo ti legherd sempre con la seta, E ti terrà con maggior sicumera, Che i primi versi un novellin poets. E voi , Bronzino, in questa primavera, Senza che più ve'l dica, o che ve'l scriva, Fatemene una selva intera intera. Io ne voglio in iscorcio, e'n prospettiva, Dolce, forte, piccin, grande, e mezzano, Tanto in su quanto la pittura arriva. Qual dolce tien un pà più del Christiano, E la mettono i frati in una concia, Trama d'aceto fatta di trebbiano, Che se mangerebbe una bigoncia: . Recezia, voi non vedeste ma'l migliore, Solo a vederlo il gusto si tacconcia: Voi vi sentire conformar il enore, Onde voi gli affillate addosso gli occhi, Come fa qualche volta un quando muore. Voi direte, Bronzin, ch'io v'infinocchi, Ma non ye ne mostraste mica schiyo, Che non si lascia intendere a gli sciocchi . To per me non l'intendo, che ne scrivo, E però, come avviene a chi ha poco, Per volerlo lodar, di lode il privo. Perdonami, finocchio, s'io t'invoco, Ed habbi, s'io son lungo, pazienza s Ch'io non son per restar, s'io non affioco. Render ti doverebbe ubbidienza Ogni altro cibo, come a fuo padrone, G A

E farti come a padre riverenza. Non sei tu secco poi grato bastone A'vecchi fiacchi, a cui bisognarebbe, Se tu non fossi, andar quasi carpone? Oh come pe'fanciugli si sarebbe, Che ritornasse quell'usanza antica? E s'egli stesse a me, la tornerebbe, Solevano i maestri, e con fatica Usargli per isserza, or tolgon pali: Barbara usanza, e di virtù nemica. E si potrebbe tor anche i pugnali, Io per me credo, che vorrieno spiedi ; Come a le caccie di porci cinghiali. Forfo che come gli altri cibi vedi, Questo vuol conditura, o pepe, o sale; O nuoce al capo, o ti fa male a'piedi ?: Chi volesse saper a quel che vale, Circa le medicine, o se egli è buono, Ne dimandi per ora un speziale: Che quanto io più di lui penso o ragiono, Tanto più che pensar ci resta, e dire, Questo è quasi il balen, poi verrà il tuone ? Per ora ho disegnato di finire, Darengli un'altra volta il suo dovere \* Odi le sette, io voglio ir'a dormire. Bronzin, senza dir più, che dà buon bere

#### CAPITOLO Sopra le Ricotte, a M. Guarnucci a.

TO ho fantasticato tutta notte,

Che cosa sia l'ambrossa, che gli dei

Mangiano in cielo, infin son le ricotte.

Questo è Guarnuccio, il punto, ch'io vorrai

Diventar musa, perch'io non son quello,

Che

私

Che posta dirne appien, nè tutti i miei. Questo è un cibo tanto buono e bello, Che chi volesse dir le lodi sue, Bisognarebbe haver un gran cervello. Bisoguarebbe un capo, come un bue, Io fui per dir, come quel del Martinos Ma gli havria detto elle son delle sue O cibo più ch'human, più che divino, Doverebbe ciascun quando ti vede Trarsi di testa, e farti un bello inchino. Ben è colui nimico della fede, Che di fuor non s'allegra, e dentro gode. Quando in un piatto una ricotta siede. Dica chi può le tue tante altre lode, A me basta dir fol, che tu sia tale, Da lasciarne non ch'altro l'uova sode. In voi nulla non è, che faccia male, Come dir. lische, o offa, e non havetel Bisogno d'altro, che d'un po di sale. Chi vuol cose mangiar, che faccin sete Mangi de'bruchi: potta di san Piero, Chi nou s'adirerebbe, ben fapete? Se vogliono havere fere daddovero Habbian la febbre, come hebb'io quattr'anni, Che fui sei volte per bermi un christero: E mi ricordo per un San Giovanni, Ch'io mi ciurmai fol per haver cagione: Di bere un forso, or vè sottili inganni? Ma per tornare a voi buone persone, Che volete mangiar non sempre bere, Gliè meglio una ricotta, che un cappone. Chi vuol nel mondo il sommo bene havere, Mangi di quelle parecchie racconcie, Questo, è quel, che trapassa ogni piacere. Qui vorrei io ben far con le bigoncie;

65

154

Ad ambe man, penchè qualcun cicali, Che le son miglior semplici a ch'acconcie à Benedetto fii tu, Lorenzo Scali, Che ne mangiasti ventotro a merenda Così fifanno gli huomini immottali 🛦 Lascia ti priego, lascia ogni saccenda, Vienti a star meco al ponte alla badia, Dove ne mangerein sempre a vicenda . Che tutto'l tempo della vita mia Non ve far altro, che mangiar ricotta Ch'io non so la più alta fantassa. Bel dubbio certo s'ell'è cruda, o cotta z Nè maraviglia è già se nol so io, Ch'appena il sà una persona dotta. O più d'ogn'altro avventurose Dio. Pane, e tu Pale, a cui sempre i pastori, Sol di ricotte pagan l'anno il fio: Habbiansi gli altri pur le rose, e i sioni, E stieno al volger degli arrosti intenti, Pascendosi di sumi, e vani odori -Forse che qui bisogna haver buon denti a O afpettar, che la si freddi: in fine Nella ricotta son tutti i contenti. In questa son le role senza spine, Chi non fapesse a quel, che l'huom è nato, E'l voleffe faper, questo e'l suo fine. Io non so s'io m'no letto, over seguato, Che questo è quel prezioso liquore, Che cadea nel deserto d'ogni lato. Gli ha ben poco cerrello un che si muote Ed è ben cieco, chi non vede in queste. Quel bel lattato, e candido colore, Non più commedie, non più canti, o feite, Ognun di queste sol scriva, e ragioni.

E'l di da lavorar, e delle feste.

Ιq

Io non posso negar, che non sian buoni, Quei cai di latte, ma chi vuol più tosto Che le ricotte quei, Dio ghel perdoni. Gliè come dir, potendo haver arrosto. Ruon Beccafichi, tor degli stornegli, E dar vin vecchie per haver del mosto. Questo è ciba da giovani, e da vegli, Questa nudrisce l'huom, questa il mantiene. Non sia chi mi ragioni de'crespegli. Doverebbe ciascun, ch'è huom dabbene, Tenere una ricotta per insegna, Che nè di Marian non faria bene » Questa è una vivanda tanto degna. Ch'è tale, e molti dicon, che'l suo nome Lodar sè stesso e riverire insegna. Chi vuol faper, quando la venne, e come, Se'l facci dire, e legga le Sibille, E troverà, che si saceano a some. Ed è opinion, che'l grande Achille, Tristano, e gli altri cavalieri erranti ... Mangiassen le ricotte a mille a mille a Se Pimio, o Discoride, fra tanti Miracol non ne feron menzione : Fu per non infegnatio a gli ignoranti. O infinita confolazione ! Una ricotta havet da ogni mano " E cacciariela in corpo ad un boccone. E non t'ha detto il tuo maestro Ciano. Che se ne distillate un'alchimista, Farebbe quel che non fè Carlomano ? A me non basta, in modo alcun la vista, Come: a mangiarne di lodarle affai, Poi saria maggior opra, che'l Salmista, L dipoi ingegno da far gli arcolai .

# TERZE RIME

DEL

# MAURO

### CAPITOLO

#### Della Fava .

C Ignerà, egli è gran tempo, ch'io pensava, D'accordar con le Muse il mio cervello Per cantar l'eccellenza della Fava, La qual non è già pasto da Tinello, Ma da ricchi, Signori, e gran Prelati, Che tutto'l di se n'empiono il budello -Ver'è, ch'un tempo fu cibo da frati, Or tutta Italia, e voi l'anteponete A i bocconi perfetti, e delicati. Or in questo cantar, che qui vedrete, Per le parti di mezzo, e per l'estreme, Le lodi della Fava intenderete. Voi se martel d'amor forse vi prene, Sgombratelo dal core, e siavi lieve, Oprando la virtù di questo seme. lo sarò nel mio stil cantando breve, Ricevetelo voi fiche non v'esca Da quel vostro gentil petro di neve. Casì d'ogni stagion la Fava fresca Hab

Habbiate à tutto pasto, e nel vostro otto Quanto vi piace più tanto più cresca. Io so ch'ella vi piace, e dà conforto, Perchè non solamente i vivi alletta, Ma si fuol dar ancor quand'un è morte. Par che Natura in lei tutta si metta, E si stenda per lungo, ed attraversi, Ed habbia ogni sua forza in lei ristretta. Questa già sè per paesi diversi Cerere andare, e correre Atalanta, Non li pomi cantati in mille versi. Ma donde vien, ch'ogni poeta canta Più tosto i lauri, i pampani, e le spiche. Che questa gloriosa, e nobil pianta è Come Piene veggiam le carte antiche De le picciole mente, e de Priapi, Ch'eran così a quella etade amiche. Così dovremmo noi da mille capa Questo frutto cantar, ch'orna le mense. Di Duchi, Regi, Imperadori, e Papi. Ognun ne mangia, e non è chi ci pense, Ed in scriver le pesche, e gli martelli,. Sono le voglie de' poeti intense, I quai dovrian di fave, e di baccelli Non d'hedere, o di lauri ornar la testa, Alla barba di Cesari, e Marcelli. Quest'è quel verde ramo altero, è questa, Quella piana gentil, che la mia vita Spesso dal sonno lagrimando desta; Onde a captar la sua virtu infinita, O sparger le sue lodi in ogni gente Non potre'io senza la vostra aita. Ma per non la lodar generalmente, Vegniamo un poco a gli parsicolari,

M qui, Signora, mi vedrete ardente.

Capitolo Qui non è già mestier, ch'io vi dichiasi Di questa cosa l'etimologia, Come fanno i pedanti a gli scolari. I quai la pianton per Astrologia, Calculando gli tempi, e misurando Tutta la circolar Geometria. Columella, e Varrone han feritto quando .Si debba feminare ; ed era degno , Ch'andasser sempre lei sola cantando. Vergilio, che fu huom di canto ingegno, Se le spese in cantar lo Dio de gli orti Volgendo i fuoi penfier tutti a quel feguo. Il qual però non hebbe tutti i torti Di cantar quel famoso, e chiaro Dio, Senza il qual noi faremmo tutti morti: Del qual intende di pathat anch'io Quando che fia e a voi drizzarlo tutto Se datete udienza al parlar mio. Parlando quegli tre di questo frutto, De la stagion han scrieto, e del terreno, S'egli debbe esser grasso, over asciutto. Or non a cerca quell'ordine appieno. Perciocche d'ogni campo e in tutti i giorni . E' chi fresca la vuol a chi più, chi meno, E chi vuol aspettar che Maggio torni, Sempre si troverà magro, e digiuno: Portando invidia a'corbi, e a gli storni . ' Però lo ingegno human fatto importuno Alla natura, a mezza state, e al gelo

Eglièben ver, che fottoril freddo Cield à
E fotto il caldo men felicemente.
Alza la resta dal suo verde stelo.
E dir si può d'amor quasi parente:
Perciocchè seco alla stagion novellà
Si risen.

Coglie la fava, all'Aer chiaro, e al brund .

Cola

Si risonte, e si muove arditamente, Allor ogni matrona, ogna douzella Ne vuol il grembo pien, piene le mani, Ogni fdentata, e fredda vecchiatella i Allot vengon allegri li villani Sguazzati per li campi a la verduta. Crescon le Fave, per monti, e per piani. O felice colui c'ha tal ventuta Di cogliere a fuz voglia, e dimostrare Ne i campi suci quantunque può naturà. Or perché ragionevole na pare Di non lasciar due cose principali : In ogni cult, che vogliam ledatet -L'una è la qualità, che gli animali Distingue da le piance, e'l ner dai biance, Dal cul le brache, e da gl'occhi gli occhiali. L'altra è la quantità, che'l più, e'l manto Ti mette innanzi di mette le cole, E le vedute, e nen vedine anquanto. Io vi dirò perchè natura pose In lei cosi mirabil magistero, Cole non già mai dette o inversi so in prose-La Fava è un legume, e bianco, e nero Il qual si mangia tutto, ed è senza ode, E più diletta chi lo inangia intero. Di oui l'alto inventor chi primo fosse Vò che sappiace, e vi dirà puì a basso. Qual sien meglio, le picciole, o le grosse. Perciocchè mi convien ir passo passo » Come vanno le fanti in ordinanza, Che l'un non pone innanzi l'altre un passo. Benchè a dir d'ogni parte la fustanza, E le proprietadi ad una ad una,

Non farian tutti gli huomini a baltauza.

Voi dovete saper ben, che nessuna.

Cosa del Mondo tanto s'assomiglia. Ouanto la Fava al moto della Luna. Voi la vedete or pallida, or vermiglia, Or fu per l'alto ciel crescendo alzarle-, Or calar verso terra mille miglia: Or tutta, or mezza, or così poca farse, . Chia gran pena con l'occhio altri la mira E per molto cercar non può trovarse. Quando verso Oriente il carro tira, Quando verso Occidente ella declina, E quando non fo dove fi ritira: Or si leva la sera, or la mattina, Or giace fonnacchiosa, e fuor non esce Con gli occhi molli, e con la testa china . Così vedete voi se non v'incresce, Che con tal variar questo lavoro Ornaice, or muor, ora icema, ed or creice -Hanno gli eclissi ciascuna da loro, E la fua opposizion a certi tempi » E a cert'altri poi prendon ristoro. Sopra di rid non voglio darvi esempi 5 -Benchè sia rattronomico duscorso, Ch'oftenderia l'orecchie a questi scempi . Chi non intende della Luna il corso, E'l crescer della Fava, ha poco ingeguo, E vada pur a Siena per soccorso. Or se woi mirerete il bel disegno, Direto, che sì vago, e gentil frutto, Cerere mai non hebbe nel suo regno. La Fava ingrassa ogni terreno asciutto :-Se ella corrompendofi l'impregna , E del suo seme lo riempie tutto. Così a moltiplicar il modo infegna: Altri legumi han tal virtute ancora,

Ma la lor qualità non è sì degua.

Sio

S'io dicesse, che il mondo inostra, e'nfiora La Fava, e che l'aumenta, e lo rineva, E che le bestie, e gli huomeni innamora. Voi direste che questa è cosa nuova, Ch'io fon Poeta magro, e ch'io vaneggio t Però mi taccio, e non vengo alla pruova: Che quando io dico il vero,e quel ch'io deggio, E poscia per altrui m'è contradetto, P mi consumo, e non posso haver peggio à La Pava è un' altissimo suggetto, Il Cece ancor, il Faguol, e'l Pisello, A parangon di lei per nulla io metto, E veramente ho sì fatto cervello, Che quando havrò la Fava, o cruda, o cotta, Ogni legume io manderò in bordello. Non fe natura mai cosa sí ghiotta, Che senza quasi romperla co i denti, Par che 'l maschio, e la semina la inghiotta. Furon certi Filosofi prudenti, De'quali fu Piragora il maestro. Che vietava la Fava a quelle genti Eran ribaldi, e ladri da capestro, Che ingannavan con arte gl'ignoranti, E poi se ne mangiavano un canestro Così fanno hoggi certi Frati santi, Che la luffuria seppelliscon viva, Chiamando amore Vener'i furfanti, Riprendono in altrui la vita attiva, Ed essi più, che'l vespro, e'l mattutino Hanno in uso l'attiva, e la passiva. Così Maumetto già per torre il vino Seppe persuader Provincie, e Regui Col fuo foccil ingegno, e pellegrino. Gli parve, che i plebei non fosser degni Di quel liquor: e così sempre al mondo

Sovra la forza fon stati gli ingegtii . Pitagora, ch'havea pescato al fondo, E delle cose la ragion sapea, Ogni gran savio fea parer secondo . E delle Fave nemico parea: : Ma se ne confortava il gusto, e 'I tatto, E d'altra cosa quasi non vivea. Hoggi le vuol mangiar / e 'l favio, g'l matto: . E fon di quei che quante ce ne sono In corpo le vorrien eutre a un tratto. Il boccon in effetto è bella e buono: Dice così quel Monfignor, che scrisse, S'egli è cosa tra noi, ch'habbia del buono: E quel sche per le rime le riscrisse, Quanto ne può mangiar tant'è beato: Così son le sue sorti a ciascun fille, Parmi d'haver quasi troppo parlato Nella parte minor di quella cola, Havendo qui maggior materia allata: Credo, che non sia vergine ne sposa Nel cafto sen della manuna nudrita s Che non celga la Fara anzi alla roffe, Ne vetebia si increspeta, e sibambita, Che non ne voglia le scodella piena Ne l'estreme giornete di sua vita, Ne fanciullo da latte tolto appena's Che non se n'empia (io volca dir la pennia) Ma la rima mi sforza a dir la ichima. Ne cavalier, che porti spada, o laneia, Che ne voiesse men dei fino davere,

Che ne voloffe men dei fino dovere,
Per lo Regno di Spagna, e quel di Francia:
Però cred'io, ch'ognun possi sapere
Senza che io il metta qui, qual'ella sia,
Come si mangia, e con quanto piacere.

E giammai par, che quella Rana mia

Nos

### Della Fava

Non cape qui, com'era mia credenza.

E và moltiplicando tutta viz.

Onde dispongo di mutar sentenza,

E partir questa Fava in duoi mortai.

Se pur del terzo io mi potrò star senza.

Veggio, ch'ho detto poco, e scrinto assais.

E della quantità, ch'io vi promis.

Saria besà tempo, ch'io dicessi omai.

Sopra la qual ci sou di belli avvisi,

E credeva spiegarli in questo soglio.

Allor, che col pensier l'opra divisi,

E potrei sarlo aucora, ma non voglio;

Perche sarse vi preme altra saccenda;

Diman sarò con voi sicom'io soglio.

Infra l'ora di cena, e di merenda.

#### CAPITOLO SECONDO DELLA FAVA A Madesna Mamminia.

Office legiadro, e glorieso fracto,
Del qual ho fatto, e mi convien far versi,
D'ogni altra cura m'allontana in tutto.

Cancere i sagri sonti e i sior diversi,
E le spighe mature, e i campi lieti,
Voi, che in stili scrivete ornati, e tersi e
O doma, che d'amor tutti i segreti.
Sapete, e sette vaga d'altri zami
Che di quelli onde s'ornano i Poeti,
Datemi aira, ed ambi duoi sorami
Siatemi larga de l'orecchie vostre,
Se v'aggrada di sar cosa, ch'io bezmi.
Qui cresceramo le sariche nostre,
Dove convien, che inmanzi ogn'altra cosa.
Di questa pianza l'inventor vi mostre.

Capitolo In quella antica etade sì famosa. Allor, che fu de i miseri mortali La natura de'Dei tanto pietola, Che dalle siere, e da i brutti animali Ne divifer gli alberghi, e le vivande E trovaron rimedio a i nostri mali. Ed in vece dell'acqua, e delle ghiande. Cerere trovò il Pane, e Bacco il Vino: Ed à trovarlo fu ben cosa grande. La gran Madre de i Dei trovo il suo Pino. Giove la Quercia, Pallade l'Uliva, E'l biondo Apollo il suo Lauro divino. La verde terra allor tutta fioriva, E qual di nove piante l'adornava: E qual di novi frutti la nudriva. Pensoso in vista il Dio degli orti stava E drizzatofi in piè senza berretta In mezzo l'orto fuo piantò la Fava I Corier le Donne di quel tempo in fretta, A coglier tutte de i frutti novelli, Ove molte di lor hebber gran stretta, E gli huomini com'eran vaghi, e belli, Se ne venian in calze à campanelle Con le donne a mangiar Fave, e baccelli. E le figlie di Giove, e le forelle Tanta se ne mettean dove si mette. Quanto potea caper dentro la pelle. Quante volte Giunone ignuda stette Tra le Paye in disparte a l'ombra fresca. Cogliendo le più groffe, e le più elette. Era vago, il mirar come ella cresca, Ed era il fuo fapor tanto foave, Che chi'l gustava non bramava altresca Onde sforzato fu con la lua chiave

Di serrar ambiduo gli usci dell'orto

L'inventor glerioso delle Fave Ma lo ingegno degli huomini fu accorto, Onde divenner ladri di quel seme, E'l mondo ne fu pieno in tempo corto. Aller tutta s'alzò l'humana speme Drieto a le Fave, e su l'industria tale, Ch'ognun si mise nelle cose estreme, E quella prima forma naturale Fu con l'arte accrelciuta a tal misura Che ben sapete voi che cosa, e quale. Ogni cesa sa al mondo la natura, Ma sarebbe una bestia senza l'arte, Come senza pennello la pittura, Crebber le Fave al mondo in ogni parte, E furon sì le genti industriose, Ch'ogni persona n'hebbe la sua parte. Le donne non havean si fatte cose, Onde ne venne lor tanta la fame, ... Che tutte ne divennero golofe. E le ricche Signore, e le Madame E le belle Duchesse, e le Reine, Giammai non ne saziaro le lor brame. Quando fur prese a Roma le Sabine, Tutta la gente lor maschia si mosse, E venne a vendicar tante rapine. Appena che signate eran le fosse, E i nostri non havean altro vantaggio, Se non le Fave più lunghe, e più große. Onde quei si tornaro al lor viaggio, E lasciaron le donne a li Romani, Senza vendetta far di rant'oltraggio, Ed elle, quando quei venivan firani, Andaro incontro lor gridando, pade, . . . E di Fave tenian piene le mani. Indi poi nacque quella gente, audace. E quel166 Capitolo E quell'ardità, e si bestial famiglia. Di cui Rona fuperba ancor mon taco è La qual hebbe le Favo a meraviglia .: Grandi più ch'altra mai a Roma havesse Nè lontano da Roma mille miglia. E perchè tutto'i mendo l'intendesse, De le Fave fi prese il gran cognome, Che l'imperio Roman tant'anni reffe -E già più di trecento di quel nome Furon merci in un giorno da i Vejenci Di Fave guatte, più di mille fome. Per fino its ciel s'udiron i lamenti Delle povere donne scapigliste, Che di tanta jattura eran dolenti . Tanto piagnesno, chiera una pietate, E fa in questa città, com'or di grano, "Gran carestia di Fava in quell'etate. Ma d'un sol cesto, che rimase sano, In brevisimo tempo su ripieno Di tal femenza il buon campo Romano. Altri ch'à lavorat questo terreno Venneso chi da'Sani, e chi da'Marfi, E i lor lessi superbi eran di ficno, Seguiron quella via per innalzarsi, E da Pifelli vollero i Pisoni, E da le Lente i Lentuli chiamarfi. Dal Cece furon detti i Cicoroni, Ed ess ne far Consoli, e Pretori E'n toga pasimente, e'n arme buoni. Ma quanto l'alte Terre son maggiori Dolle capanne, e de le fonti i fiumi, Tanto questi di quei furon minori -E i fatti lor al fin fur ombre, e fumi,

E gli Fabj tra loro di grandezza Fut come Fave tra gli akti legumi. Qual pensare, che fosse l'allegrezza Delle donne, a veder sì nobil gente, E delle Fave ioro la bellezza? Quella età si fiorica, e si valente, Che fu amica dell'honor cotanto. Onde la vita si stimava niente. Vinte coll'arme il Mondo sutto quanto. E così come d'ogni cosa ell'hebbe, Di Fave ancora volle haver il vanco. Dir qui una historia lunga si potrobbo Sopra la quantità, che tanto piacque In cotant'Anni, che l'impenio crebbe. Quando talor la gente in ozio giacque, E fu serrato il Tempio de la guerra, Ogni buon studio, ogni bell'arte nacque. Si sguazzava di Faya in questa Terra, Da Craffi, e da Luculli era tenuta Per lo più nobil frutto della terra. E nelle guerre ancor fu conosciuta Quanto valea da qualche Imperadore; Dove non era flata ancor vedina. Poiche per l'oriente a grand'honore. Già le Bave Romane furon sparse, Voi dovete saper ciò che sè amore. Quella che per Antonio, e Cesar arse, Ne le sublime cene, che sur fatte, Mai non poté di Fave satisfatse, Benchè gemme finissime disfatte Fossero, l'Ipocrasso a quelle cene: Cio è perle in Aceto liquefatte. Infin tanta virtù la fava tiene, Che la dovria mangiar la notte el giorno Ogni ben nata donna ogni huom dabbene. Dovrebbe ogni Signor efferne adorno, Tenerla in casa in cameza, e nel lerso,

Nel corpo, e nelle man dentro, e d'intorno i Or della fua grandezza io non ho detto Qual Regno, o qual Città più se ne vante : E questo chi lo mira è un gran suggetto. Parla diversamente il volgo errante, E ciascun dà l'honor al suo paese, Chi l'ha più grossa, e chi l'ha più galante, Nascon ben grandi nel campo Pugliese E'l Mantovan ancor brava a credenza, Però seco la vuol sempre il Franzese. Basta che Italiana è la semenza. Italiano e'l nome, e chi lo niega, Non è degno d'haver sua conoscenza. Senza Ypsilon si scrive, e senza omega. Ma fi trova pe'l Mondo in ogni banda Come l'oro, e l'argento d'ogni lega. In Francia, in Spagna, in Anglia, e in Irlanda. Ed in India si trova, ed in Egitto, E più, e meno di questa vivanda. S'io non me l'ho fognato, io trovo feritto. Che Galatea ne vidde a Polifemo Un gran baccello finifurato, e dritto. E di rubarlo havea un desir estrenio, Mà la paura del Ciclope siero Fè il desiderio della ninfa scemo. E se voi mirerete daddovero. Vedrete, che la Fava ha nella testa, Com'egli havea, un occhio solo e nero. D'un'altra pianta grande senza questa Anch'un Poeta anticamente scrisse, Che fè più d'una donna, elieta, e mesta, La qual con gran stupor vide in Ulisse La Figliuola d'Alcinoo, e la moglie Casta vent'anni in aspettarlo visse. Ora vi vengo a dir, come si coglie,

E del cibo, e del vaso che n'habbiamo, Edel frutto, e del nore, e delle foglie. Chiaro è che col baccello la vogliamo, Mentr' ella si può haver in cotal modo, E fresca, e verde quanto più possiamo. Chi lo mangia ben fatto, e grosso, e sodo -Chi più tener lo vuole, e più minuto, Tutti son savii, e ciascheduno lodo. Più volte con voi, donne, i'm'ho volute Chiarir di questo, e sempre le parole A gli effetti contrarie ho conosciuto. Generalmente ogni huom maggior ne fuole Di drieto al pasto, ma per suo appetito Drieto, e dinanzi ogni donna ne vuole Non sia già così pazzo alcun marito, Che fenza Fava la sua donna lasse: Perch'egli ne sarà mostrato a dito. Non si potria tener chi la legesse, Di non mandar in volta le fantesche à A procacciarne ove le ne trovasse. Io per me già quando l'haveva fresche, N'ho donato a parecchie bisognose, In fin' alle spagnole, e alle tedesche. Le Fave son come i fiori, e le rose, Che'l tempo le ne guasta, e vanno via Alla vecchiezza come l'altre cose, Non so s'egli sia vero over bugia, Ma trovo scritto, che nel tempo antice Alcun prete mangiar non ne folia. Or non è Cappellano si mendico, Che non se ne satolli alcuna volta, E non sia sempre delle Fave amico. Delli preti maggior la schiera folca, Ch'a coglier se le van matrina, e sera, E se la mangian poi quando l'han colta. н A dir 170 Capitolo

A dir già non mi par cosa leggiera, E chi potesse pur dirne a bastanza Farebbe un libro, e una historia interà. Com'è proprio di Spagna la creanza, Di Napoli il dir molto, e l'haver poco, Di Roma la miseria, e la speranza. Così il mangiar la Fava in ogni loco A gli huomini, a le donne, a'Preti, a'frati, Chi la vuol cruda, e chi ben coura al fuoco. Veder li tempi di baccelli ornati, E'altro che veder stelle nel cielo, E per tranquillo mar legni spalmati. Io per me in tutto'l dosso non ho pelo, .Ch'io non volessi, ch'ei fosse una fava i E poi girmene ignudo al caldo, e al gelo. Dissero alcuni, che'l corpo gonfiava, Dico a mangiarla innanzi, che dapoi Del pasto sua virtu non operava. Questo giudizio, donne, sia di voi, Che le mangiate com'ho sopra detto Drieto è dinanzi, e più spesso di noi, Hanno certi altri favii ancora dette. Che l'anime de' morti sono in esta, E questo assai mi va per lo intelletto. Perchè si vede la natura istessa, Con tutta la virtù generativa, Nel mezzo della Fava essersi mesta • Dala natura ogn' anima deriva, Della natura, è proprio il generare: Questo lo sa ciascun senza ch'io'l scriva; Mai lenza Fava non potrebbe fare, Quella è la chiave sua, che'l suo thesoro Non potria aprir senza essa, nè serrare. Mi par quasi tutt' uno il fatto loro,

Che quel del sustituto, e del notajo,

Che l'an

Che l'un comanda, e l'altro fa il lavoro. Dite pur, che matura sia'l mortajo, E la fava il pettel da far la falfa, Benche di tali esempi n'ho un migliajo i Oude l'opinion non mi par falsa Di quelli, che dell'anime han parlato, Anzi sortile, ingeniosa, e salsa. Or io mi son pur troppo dilungato, E la materia tutta via mi cresce, Standovi appresso, e sentomi infiammato? Ciò che n'entra nel corpo, e ciò che n'esce In sè tiene difetto corrottivo, O sia pane, o sia vino, o carne, o pesce, Onde si causa nel corpo passivo Fianchi, stomachi, febbri, e questo solo Corromper della Fava è nutritivo • Quello non è già punto d'acquaruolo, Ma testimon mi sa di quant'io parlo D'illustri, e Reverendi un lungo stuolo Or questo frutto è tal, che ben guardarlo Ci bisogna, perciocchè spello è roso Non altrimenti, che legno da tarlo. Chi l'ha lo tenga netto in loco ombroso Non humido, ma asciutto, ove non piova a Il caldo è ancor affai pericoloso. Io l'hò vedeto, e fattone la prova, Che la Fava si guasta in un momento; Benchè rimedio ad ogni mal si trova, Non facciate alla Fava tradimento, Giovani, a porla in vafo sporco, e rotto, Che le vostre speranze andrauno al vento. Un Vaso sol che sia guasto, e corrotto. Infetta, e ammorba ogni capace vaso, Rivoltatelo bene, e sopra, e sotto. Sono di quei, che già v'han posto il naso,

Capitole Per sentir ben l'odor, e per suggire Il gran periglio in così horribil caso. E spesso nelle soglie anco fi mire, Ove spello s'imbosca, ove s'appiatta, Certo animale, che si fa sentire. Moltiplica in un giorno, e sì maltratta Quella parte col dente ognor rodendo, Che l'huom per rabbia si consuma, e grattas Mentre nel tuo la bestia va pascendo, Tu sapon molle e vivo argento adopra, Onde l'andrai affatto distruggendo. Or io non vò lasciar suor di quest'oprà A dir del fior, perch'ei mi piace molto, E promisi di dirne anco di sopra. E voi, donne gentil, quand' egli è colto. Di lui ne fate acqua stillata, e chiara , Che vi faccia lucente, e bello il volto. E la vostra bellezza al mondo rara Adornate in tal guila, ed accrescete, Che la natura a farsi bella imparà. Il frutto poi, che già provato havete, E potete saper, quanto egli è buono, Ha un'altra virtù, che non sapete,

Quando per accidente enfiati fono
Quelli, che pendon da la Fava sempre,
Egià quasi lasciati in abbandono,
Ella sa impiastri, onde il dolor si tempre,
E disecca gli humori, e gli conforta,
E gli riduce a le lor prime tempre,
Ma il desio troppo innanzi mi trasporta,

Ma il delio troppo innanzi mi trasporta.

A imbrattar tanta carta con inchiostro.

E quest' opra dovea esser più corta.

La millessima parte io non v ho mostro Delle virtuti, onde la Fava è piena,

Il resto

### Del Priapo.

173

Il resto lascio al buon giudizio vostro: Ch'ella più cresce, quanto più si mena.

# In lode del Priapo.

Well Fo, che già cantài con humil verso Due volte l'eccellenza della Fava, Quanto potei per lango, e per travetio. Ora con rima più fonora, e brava, Canto l'armi d'un Dio famoso, e grande, Che non invidia ad Hercole la Clava, Alle cui opre eccelse, ed ammirande Non basta: la mia penna, ne'l mio inchiostro, Perocchè 'l nome swo troppo si spande. Donna, che sete vaga al tempo nostro Sovià ciascuna d'amor fiamma viva, E d'altro ornata, che di gemme, o d'ostro a Voi svegliaste il mio ingegno, che dormiva, E carca già di fave, e di Baccelli, Riconduceste la mia barca a riva. Or perchè di costui chiaro favelli, Rafferenate le tenebre mie Con la faccia ferena, e gli occhi belli Altri cerchin favor per altre vie D'Apollo, dalle Muse, e di Parnaso, E vadan dietro a favole, e bugie, Ogni poco liquor del vostro vaso Ha più virtute a spegnermi la sete, Che l'acqua di Canalia, e di Pegaso Ese con la man vostra guiderete Quelto rimon della mia frale barca, Che in pelago sì grande entrar vedete Quel Dio, delle cui lodi il Mar fi varca, Spero a che la vedrà tornare in porto H 3

174 Capitolo

Tosto, di merci preziose carca. E poscia nel bel mezzo del vostr'orto L'infegna pianterò bianca, e vermiglia: Di lui, che meco eternamente porto. Così con dolci, e completole ciglia Vimiri Amore, e com piacer foave Cresca vostra beltade a maraviglia. Ultimamente, ch'io cantai le Fave, 😺 Se vi ricorda, l'inventor descrissi. Che dell'orto tenea sempre la chiave : E nel primo mio canto anco vi disti, Che gran voglia tenea scriver di lui Qualche poema prima ch'io moriffi. E chio volca drizzarlo tutto a vni r Or ecco, ch'io vel drizzo per mostrarvi a Ch'amico di menzogna: mai non fui a Acconcio, e ben disposto ad honorarvi: Ne tempo sia giammai, ch'io non vel faccia, Sempre quando potrò servigio farvi . Dunque se mentre la giornea s'allaccia Hoggi la Musa mia starere attenta : Spero di dirvi cosa, che vi piaccia. Perocchè non è donna si contenta, Ne si crista giammai, che questo Iddio Non la possa in un punto far contenta. Cosí fosse egli nato, ove nacqu'io, Com'ei nacque in paele anticamente. Melto lontano dal paese mio. Ove la fortunata Greca gente. Hebbe in quel tempo a par quali del Cicio Di tanti Dei la forma, e la femente. Ma ne Paro giammar, Samo, ne Delo Fur si famose per haver tre Dive Si leggiadre in human habito, e pelo à Come dell' Hellesponto ambe le rive,

E la terra di Lampalco, ove nacque Questo famolo, sicome si scrive. Nê quel, che mutò prima in vino l'acque, Così quel, che mutò le ghiande in grano, Tanto a'mortali per sue opre piacque, Nè giammai si valente Capitano, Nè Filosofo chiaro, od oratore Del popolo d'Atene , e del Tebano , Alzò la nobil Grecia a tanto honore, Quanto costui z le cui mirabil pruove Non faranno giammai fenza ferittore . Però giulto desso m'accende, e muove A dir di lui, lasciando star da parte: E Saturno, e Marcurio, e Marte, e Giove, Così del fuo valor faccia a me parte, Com'io sarò mai sempre il suo poeta, E vergherò di lui sovente carte. Egli è mia ferma stella, e mio Pianeta, Che muove, e sforza la matura mia, E la riempie di virtiì segreta. E credo ch'anco in voi spesso egli stia Ed informando la vostra natura, Spesio ritorni per l'usata via. Egh ha tra l'altre infin questa bravura, Ch'entra ne corpi altrui, come divine, E vi si ficca in ogni sdrucitura. Ma per tornare al mio primo cammino Io dico, ch'egli nacque n'un Castello Quale 2 Costantinopoli vicino. Subito nato in lui & vide quello, Che parve a'circustanti cosa nuova: Lasciamo, ch'egli fosse, e grande, e bello Laonde al grido di si fatta nuova » Ogni maschio da lungi, ed ogni donna, Coffe volando, per veder la pruova.

476 Capitolo

Parez che fosse nata una colonnà Dal seme humano, e per meglio vederlo. Ignudo lo laflaron fenza genna. O felice contrada, che d'averlo Sola fu degna, se per sua salute Fosse stata si accorta in ritenerlo: Perchè crescendo in anni, e in virtute. Le matrone da ha provaron cose, Non provate gianunai, nè pur vedute. E di sua tanta grazia disiose, Lasciando ogni altra cura in abbandono. A lui sen givan liete, e vergognose. Onde'l volgo ignorante, e non mai buono, Sicome spesso avvien, che i men prudenti. Ne i governi civili i primi fono, Piangendo quelle misere, e dolenti, Per invidia, per ira, e per dispetto, Lo mandò in esilio ad altre genti • Credo, che'n quella età nessun diletto Quelli huomini si antichi havean gustato 🛦 Salvo con le lor Donne dentro al letto. Non era Patriarca, nè Prelato, Che messo in uso havesse il pasturale, Il quale hoggi tra loro è tanto ulato . Nè soperava punto serviziale, C'hoggi ne corpi l'anime rimette. E par che dia rimedio ad ogni male i E per ciò quelle bestie, ch'io v'ho dette i Tarde d'ingegno, e d'ignoranza offese Fer poca stima delle sue ricette. Che tra la plebe ingrata, e discortese Par ch'accetto non sia, ne grato mai Alcun Profeta dentro al suo paese. A giusto è sempre il primo a patir guai, A quel, chi la giuftizia odia, e disprezza,

IEu-

E' favorito, e honorato affai. Da Lampasco partito, in taut' alterra Salse di Fava, est chiaro divenne Solo cel nome della fua grandezza, Ch'ogni nobil Città ncontro gli venne, E chi lo vide ignudo, e senza vesta, Felice, e beatissimo si tenne. Zi non portò giammai cappello in testa s Ne altro velo, che lo difendesse O da vento, o da fole, o da tempesta: Non calze, non mutande, non bracheffe Nè altro panno, che le membra belle. E fopranatural gli nascondesse . andavano in staffetta le novelle, E i gridi fi spargeano a mille a mille Della fun fama in queste parti, e'n queste, Da i campi, dalle case, e dalle ville Correano à veder lui stuoli infiniti Di donne, e di donzelle à fuen di fquille. E vedean que' miracoli inauditi. E tosto conesceano al primo sguardo La molta différenza de Mariti. Non segui mai bandiera, nè stendardo Si numerolo esercito, esi grosso Di Capitan sì force, e si gagliardo: No per l'asciutto lesto del Mar rosso Tanco popolo Hebreo corfe fuggendo. Da divina virtute, e grazia mosso: Quanto di questo Illustre, e Reverendo, Di questo Arcidivino Archimandrita Le gloriose insegne andò seguendo. Ma per narragvi di fua fanta vita Qualche particolare, io mi dilungo Da questa moltitudine infinita. Se forfe col mio dir vi parrà lungo,

48 Capitelo

saulimi il loggetto, e'l poco ingegato Col qual si molto al fegno non aggiungos Mentre costui ogni mondano regno. Ogne provincia, ogni Città trascorle, Del suo valor diè manischo seguo. E primamente a voi, Donne, soccotse, · E con le fue ricette fingulari Al voltro maggior mal rimedio porte . Avanti lui non erano i chiavati, Ei fu primo inventor di belle chiavi, Dichiavar gioje, e vostri arnesi rari . E penetrando con atti foavi » Meste ne corpi sterili tal seme » Che li se tosto di pregnezza gravi. Ogni: malattia, onde il morir li teme, Primo con serviziai sembro di fuori a Ed ogni passione a ond altri geme .. Egli al primo apparir fanò, i doloris Diquella madre, che tanto vannoja p E dond refrigerio a'mesti cori = Ogni: affanno, di dentro, ediogni: noje: Leggiadramente " ed ogni allalto vinle: Di quella rabbia, che fi chiama foja .. E finalmente ogni humeraccio estinse, Quando la fua: firinga: una 10 o due volte: Nel vostro-fangue: dolcemente tinte . Firprimo a rifanar le piaghe occolte, E primo a ritrover quel cupo fonde » Non ritrovaro mai da genti molte... Ecercando la Terra a tondo, a tendo, Nê stanco mai d'andar innanzia, e'n dietro-Fê fervigi infiniti a zurro.'li Mondo .. Corpo havea di Diamante, e non di vetro, Ed in tante fariche, ch'ei fosterse,

Più faldo, che l'Aguglia: di fan Pietro.

Milli

Malimamente quando prima aperle Lastrada del ben far, chiusa, e ristrettà A Donne inuumerabili, e diverse. Equesta ancor sur nobile ricetta: D'infegnare al marito, ed alla moglie-La forma onde tra lor pace fimenta . Ele discordie, e le divisé voglie Spenie , e congiunie, folo in dimostrarsi ... Rifanando del cor l'interne doglie. Non si curò più volte d'imbrattarse Dal'capo aubicondo infino a'piei, Senza giammai dall' opera ritrarli. E ritornando quattro volte " e sei " Forni l'ufizio suo, come convienti Alla perfezion de gli alti Der. Drmille: altre sue pruove ciascun pensi, Senza ch'io'l dica; perchè giusto parmi Che: le parole: col tempo- dispensi: Benchio potrei gran spazio dilungarmi. Per dir con quanto studio da mortali Fu fatto Dio de gli: orti, e con qual armi Ma:da volar si lungr io non ho l'ali 💂 Com'liebbe quel poeta si famolo, Il qual cantò le pesche, e gli orinali. Questo dinque: leggiadro, e giorioso. Firmentre qui tra poi tante opre feo. Non di sè stesso, ma d'altrui pietoso. Com' huom" volle habitar, non come Deo E ricusò luoghi honorati , e degni , Liffatue, e marmi a bel fludio perdeo. Non volle: posseder Cittadi o Regni , Nè altre dignità superbe, e magne, Che fanno distillar gli humani ingegni 🛦 Ne gli piacque habitar larghe campagne. Ne alti monti , ma un picciol orto ,

180 Capitolo

Che con l'acqua natia si righi, e bague. Ivi entro, come Dio faggio, ed accorto, S'assise il gran Priapo in majestate, Col capo dritto non piegato, o torto: Come fanno hoggidi certe brigate, Che di piegar la testa han sempre in uso. Per certa sor cartolica honestate. Egli con gl'occhi mira sempre in sulo Se non quando talor dal sonno vinto 🌶 O da stanchezza lo declina in giulo: Li non fivide ma di spada cinto, Ma tenendo una falce in mano, volle Le membra in libertà scalzo. e discinto. Però sovente in su tanto si estolle, E tanto innalza sua bella persona, Che'l nome di grandezza a gli altri tolle Egli he talora in capo una corona, Donne, vostra merce, che simil unque Non fi colle in Parnale, o in Helicona. A quella falce sua ritorno dunque, Con la quale il buon Dio da l'orto suole. Fugar gli augelli, e spaventar chunque S'appressa per rubar rose, e viole, Od altro frutto, the nudrifcan l'acque. E rinfreschino l'aure, e fermi il Sole. A questo sol penso dal di che nacque, D'haver un orticel di sua man colto: Tamo di e notte il lavorar gli piacque. E fu per certo industrioso molto, Massime nel piantar porri, e radici, Che n'havea d'ogni tempo un bosco folto. Ma tra le piante nobili, e felici a La prima fu la Fava, ond'egli ha fatto

A tutto il Mondo tanti benefici. Nelle cui fante lodi in fui gia tratto Det Priapo

Da gran delio, bench'io non haggià a voi Nè a me stesso appieno sodisfatto. Basta ch'io dissi, che ne gli orti suoi Ei prima la piantò, e che sì grossa Non fi vide giammai prima ne poi • Onde l'ingrata sua patria commosta, Da tanto nome ogni suo error commelle Pianse dolente, quanto dir si posta. Ed oratori humifemente ad osso Mandando, le pregò, che non mirasse. Pe sua pierade, al lor villano eccesso e E perchè molto ognun lo desiasse, È massime le Vidue sue divote, Pà necessario in sin ch'ei ritornasse. E sopra un carro di serrate ruote, Che portar noi potean forti destrieri Toko se'n venne quanto venir puote Da tutti quei4 che già furon si fieris Fu ricevuto con la testa china, Da tutti i Senatori, e Cancellieri. Parea, ch'andasse Lampasco a rovinta E tutto sottosopra ciò, che v'era, Ribombava la Terra, e la Marina. Piantò la Fava fua martina, e fera, Ogn'uno la volca fanciulli, e vecchi, E sparse il seme in tutta la riviera. Fero in honor di lui grandi apparecchi a Fu largata ogni strada, ed ogni porta E furon rotti gli usci di parecchi. Ogni donna di lui restava morta. Gustando quelle Fave, assai più ghiotte Che non sono i Confetti, over la Torta e 🕉 celebravan gli orti e giorno, e notte, Mangiavansi le Faye a tutto pasto a Indifferentemente, e crude, e cotte.

82 Capitolo

Vi so dir, che ne fer solenne guasto, E sempre ne volcan la pancia piena Ogni donna pudica, ogni huomo calto -Era'l suo otto in una valle amena, Contigua ad un poggetto, ove a salire Bisogno non havez di molta lena. Ma perch'io intendo di voler finire, Benche'l mio defiderio io non adempi a Lassarò cose assai, ch'io potrei dire. Poco anzi dissi, ch'ei non volle tempi, E non volle teatri, në palazzi, Nè altra cosa, che da lui non s'empi è Soleva dir , chè gli huomini eran pazzi , Ch'eran waghi del largo, e del foverchio Ed in tutto bizimava i lor fellazzi. Quali mai sempre haves d'intorno un cerchio Di donne attente al fuo chiaro fermone. Che bramavan riceverlo a coperchio, Delle quanto invante dicease cura fi pone se Quanto male a natura fi contrafta. Come sono ingamate: le persone le Donne, vedete pur come fi gualta. Vostra bellezza , e non ha privilegio La più bella di voi, ne la più casta. Perdere il tempo caro, è un facrilegio, Venice all'orto mio, venice sposso, Ad imparar qualche bell'atto egregio . Di tutti questi frutti, e di me stesso, Cor ciò, che mi vedete qui dinanzi. Vi farò copia fempre, come adefio-Non lo, nè voglio roba, che m'avanzi E più ve ne darei, se più n'havessi, Non gite dictro a fole di Romanzi -A cialcuna di voi, che mi s'apprefit, Allargherà la via del fommo bene,

٠,٠.;

Det Priape

Edmero diletti dolci, e spelli. Mrate quanta machina fostiene Quelta persona mia, quanta fatica, Per molta che di voi piesa mi viene Parmi bento che di voi alcuna dieno Ch'io non; son vago, ne leggiadro in vifta, Ma un dago, e groffo Dio fatto all'antica e Ma se per ben oprar merto s'acquista » E se mirar vorrete alle mie opre, Nulla di voi fia mai dolente, e trifta . Se mia persona ignuda fi discuopre Facciol perche più manifelta, e chiata E' quella cosa, che mai non fi cuopre s Da me virrute, e cortessa s'impara, E soave soffrire, e pazienza, Accompagnata da dolcezza rara. Lascio a Pallade il pregio di scienza, La medicina a: Febo, a Marte Parmi A Mercurio l'ingegno, e l'eloquenza. lo delle penne altrui non vo adornarmi, Baltimi quel ch'ognun mi vede, e tocca : Deh degnacevi: un poco di guardarmi. Ciedo ben a che non sia donna si sciocca , Che non mi tocchi volontieri, e miti, E mi lodi coli cuore , e con la bocca .. Con la mente qualche Dio v'inspiri A ricevermi spesso così ignudo Movendovi a pierà de'miei sospiri-Quane: volte: pez voi m'affanno, e: fudo, Minduro, e poi mi stempro, e piango canto Che farebbe addolcire ogni cor crudo ... Quele animal, che mi vedere z canco, Ne testimon, perche più d'una volta le sua presenza ho sospirato, e pianto. Quello è quall'animal, ch'a gente fiolta.

Pare una bestia da non fame contos Ma sua virtute al mio giudizio è mosta 🕹 Me pur qui dove bagna l'Hellesponto Si tiene in prezzo, ma in lontan paeli 🌲 Dove riga Galefo, Aufido, e Tronto-La dave dopo mille, e mille mesi, Anzi mille, e mill'anni cresceranno Tante razze di Duchi, e di Marchefi z E come di cavalli il pregio havranno, Così d'Asini ancor si grandi e e grossi e Che tutti gli altri ne sospireranno. Lo per me Le Priapo Dio non fossi. Alino eller vorrei, che sì conforme Natura a questa mia trovar non posti 🕳 🛎 sempre s'affatica, e taro dorme E ne servigi altrui mai non è stanco E par ch'a bene: oprar da me s'informe 4 Di lua proprietà potrei dirvi anco, Ma non è necessario, ch'io mi stenda-Con voi., che ne sapere il più e'l maneo Ma perocchè di voi ciascuna: intenda. Questa società a chiei ritien meco. Un pocolino in quà korecchia stenda Confiderando bene il popol Greco. Come ingegnolo, e di giudizio acuto La gran conformità, ch'io tengo seco. Questo innanzi ad ogn'altro animal bruto Confegrommi divoto ed honor femmi-Poscia, chihebbe, il mio, merto, conosciuro & Z veramente: tal compagno diemmi, Che forle ancor verra dopo molti anni Qualche poeta, che l'inostri, e'ngemmi &

E tal, che non di verdi, e rossi panni
Ornerallo, ma d'aurea, e ricca spoglia,

n ricompensa de suoi gravi assanni.

Y sarş

Del Priapo

E verrà Donna di si calda voglia, Che sarà vaga delle sue bellezze, Più che Capra non è d'herba, o di foglia. Ma per invidia delle fue grandezze Sicome avvenue a me, ritroveraili Fra tanta turba chi l'odi, e disprezze. Ma sarebbe omai tempo, ch'io lasciassi Queste parole, e con veraci effetti Ad una ad una vi riconfortalli. Così parlava, e nel fornir i detti Incominciavan l'opra, e le fatiche, Piene di foavissimi diletti. Adunque, o Donne, che sete mendiche D'ogni follazzo, andate a lui per grazia, E del Padre Priapo siate amiche. Che ciascuna di voi contenta, e sazia Ritrovarassi, se Donna amorosa Tanta dolcezza mai riempie, o sazia. E voi Signora bella, e graziosa, Quand'egli viene a voi per consolarvi. Apriteli la casa, ed ogni cosa. Vorrei vedervi tutta dimenarvi Quando l'havere dentro in cafa vostra, En servigio di lui tutta stillarvi. Perocch'egli è l'honor dell'età nostra, Di tutte le passate, e le future, Ne altro Dio si grande a noi si mostra i Gran Padre dell'humano creature, Pittor di cose vive, e scultor vera, D'altro, che di marmoree figure. Quello fa le fue cose daddovero. E non sono apparenze, o prospettive, Che ingannan l'occhio, e'l nostro van pensiero Que', che per imitar le cose vive, 2010 escellenti, come il Buonarnoco. E quel E quel d'Urbin, ch'ancor per fama vive;
S'havesse dato lor la voce, e'l moto,
Havrian satto sigure, e marmi vivi,
In dispregio di Lachess, e di Cloto.
Ma a tal persezion non è chi arrivi,
Senon costui, che col pennello forma.
Naturalmente volti humani, e divi.
Tutti gli altri van drieto alla sua otma,
E seguono i sui esempi, e li suo modi,
Il suo bello artisizio, e la sua forma
E perciò degno è ben, ch'ognun lo lodi,
Ognun l'honori, s'egli ha senno in capo,
E voi, Siguora, con perpetne sodi
Honorate l'altissimo Prizpo.

#### CAPITOLO In disbonor dell' bonece al Prior di Jest.

7 Oi sapete, Prior, che voi, ed io Habbiam più volte insieme ragionato, Or sopra il fatto vostro, or sopra il mio: E spesso il fatto nostro habbiam lasciato, E detto mal di quei, ch'alla natura In sul mostaccio tanti fregi han dato. La qual semplice, nuda, sciocca, e pura Fè tante belle cose, e dielle a noi, Che fiamo indegnamente fua fattura. E fè le donne, e gli huomini, che poi L'hanno fempre trattata da matrigha, Adulterando i magifteri suoi. Che quanzo ella è di noi madre benigna Tauto fiam noi di lei figli perversi, Semo flati canaglia empia, e maligna. Però di quello, che in luoghi diversi

Habbiam facto parole tante volte, Ora que in Adria intendo di far versi 🚝 Dove perché nour son persone molte lo pregherò, sin ch'io ritorni in Romà. Mastro Dionigi, e Ambrogio, che m'ascolte. Non porterian cent'Alini de forma: Le cose, che ho da dir, che sono assai, Pal che non ho capegli in quelta chioma. la sol d'una vò dir non detta mai, Ne pur confiderater da poeti, Che vanno a stampa come li Notai. beste non sono leggi, nè decreti, Ne Avvocati, ne Procuratoti, Ne scriver, ne servir, ne star con Pretiion ion Bargelli, nè Governatori, Ne Rota, ne Registri, ne censure, Ne Giudici, ne Birri, ne Cursori. le di contrafti horribili figure, Nè polize brevissime di banchi, Ne modi divertifimi d'ufure. ve tuttavia temer, che'l pan ti manchi, Che ti cresca la fame, havendo sproni Di povertade, e di miseria a i fianchi. Von galere, non horride prigioni, Non funi, o ceppi, non tratti di corda i Non gir per boschi a rischio di ladrom. Von darci in preda ad una Lupa ingorda, E comprar a danari un piacer vile D'una sporca rognosa, e d'una lorda. Von Piangendo pregar donna gentile, Che si muova a pietà de' tuoi mal'anni \$ Ella sen'ride, e mai non cangia stile. le tichezza cagion di tant'inganni, Nè avarizia cagion di tanti mali, Ne povertà cagion di tant'affanni -Note 88 Capitolo

Non mille tradimenti de'mortali. Mill'instrumenti da troncar la vita é Non mille modi di morti bestiali • Cose, che del suo corso hanno smarrità La povera natura, ed innocente, L'hanno vituperata, l'han tradita. Ma d'altro, che la fa gir più dolente, Che l'ha trafitta, e quali spenta affatto, Intendo di parlat si nuovamente, So che molti diran, ch'io sono un matto, Dicendo mal di quel che sì soprano, Sì degno al mondo i fanti antichi han fatto: Ma io verrò con la ragion in mano, E mostrerrovvi a tutto mio potete, Ch'io non mi fogno, e ch'io non pario in vano. Voi havere, Prior, dunque a sapere, Che s'io fossi Papa, o Imperadore. Molte gran cose io vi farei vedere. E prima caccerei del mondo fore Quella cosa da noi tanto pregiata, Quel nome vano, che si chiama honore. Caccerei de la testa à la brigata Questo sì lungo error, questa pazzia, Ne i cervelli de gli huomini invecchiata La qual ci toglie cià, che si disia, Tutti i piaceri, e tutti li diletti, Che per nostro uso la natura cria. E delli fuoi maravigliosi estetti Il dolcissimo gusto ne sa amaro, E tutti i maggior ben torna imperfecti s Ciò che esserne dovria più dolce, e caro. Tutto ne vieta, e prima la ripolo, L'ombra d'Agosto, e'l foco di Gennare a Dicon, che non convien star ozioso,

Ma vigilante come la formica,

Edeller, come l'api industriose. Mettono il fommo honor nella fatica, Nel travagliarsi sempre, e far faccende, 🕒 Come facean quegli hnomini a l'antica » De'quai scriete troviam cose stupende; Ma chi le crede non ha buon Cervelle, . E perde l'opra, e l'elio éndarno spende » Edicon, che'l morir di lancia è bello, O di colpo di stocco, o d'archibugio, Come Fabrizio, Cesare, e Marcello. E c'haver ne la schiena un gran pertugie i O nella pancia d'una colobrina, Ti fa gir a le stelle senza indugio. O quanto più mi par cosa divina, Star ripofaramente in quel mio letto, E giacer de la sera a la mattina ! Viver senza dolor, senza sospetto Una vita sicura dolce, e queta, Votrei che fosse'l mio sommo diletto O Dio, s'io fossi qualche gran poeta, Come quel, che cantò il gatto, e la tanda O quel, che canto Titiro, e Dameta. So ben ch'io caccerei fuor della tana Del suo Parnaso Apolline, e le Muse, Per dar soccorso a la natura humana. Ed aprirei sè le lor bocche chiuse Contra a questo pestifero veleno, Che se ne seggerien rime districe. Datemi aita voi, o donne almeno, Ond' a vostra difesa posta armarmi r Contra il serpente, che vi giace in seno Vedete che per voi prendo quest'armi: Però alcuna di voi più valorofa In mio soccorso arditamente s'armi. Dura legge mi par, che in ogni cofa ; Che 190 Capitole

Che vi possa piacer, l'honor si metta, Come l'ortica e'l spin preso la resa. Ogni vivanda v'avvelena e'nferta Messen dolce vi lascia saper buono, Giarno, e notte vi punge, e vi saetta e E questo si occellente, e raro dono, E' pur chi'l mira ben come conviensi, Delle cole, che pajono, e non fono. Ognuno il vede, e non è chi ci pensi, E habbiam pur a fumi, a ombre, a fogue Dato il dominio delli nostri sensi. Non provvide natura alli bisogni Della vita mortal, perchè d'usatli Lingratissimo mondo si vergogni -Perche pur dell'honor il volgo ciarli, Che s'attraversa ne i piacer humani, O per vietarli, o per più scemi farli, Io porto estrema invidia a Gatte, a Cani, Che questa ingiusta servità non hanno, Nè danno orecchie a questi nomi vani . Le pecore, e'l monton insieme vanno, E fanno i lor piacer la Vacche, e'l Tore Sicuramente, e fenza alcun affano. Non lo compran con gemme, nè con oco, Allor non s'apron, nè fi chiudon porte, E non è chi interrompa il fatto loro: Tal'era anticamente nostra sorte. La femmina col maschio se ne giva Dal giorno che nascea fin alla morte. Indifferentemente si dormiva. Le state or forto un faggio, or son un pino, Il rerno in qualche grotta, o in qualche riva. E s'egli era un bel volto pellegrino, Ch'altrui piacesse, subito l'haveva, Per propria elezion, non per destino

Allor

Al Prior di Test 191 Allor donna amorofa non piangeva, Ma del fuo amante in compagnia fi stava, E dolcemente del fue amor godeva, O felice in quel tempo chi s'amava! Perchè non'nacqui anch'io quand'ogni bella, Come la se natura ignuda andava? Or d'altro, che d'honor non si favella, E in guiderdon di tutte fue fatiche La natura a Phonor han fatto ancella. O scellerate, ed empie leggi antiche, Poiche coglier ne fan lappole, e stecchi, Dove natura semino le spiche. Ben par ch'a bel diletto ognun fel becchi Poiche noi stessi ne mettiamo in testa Quel che mile natura a i cervi, e a i becchi Or qual cofa fu mai tanto molesta, Tanto contraria a la vita ferena, Al comune ripofo, quanto quelta! Ovunque per lo mondo il piè ri mena, Quello importuno honor ti è sempre al fianco, Teco sen viene al letto, al pranzo, e a cena. E mai di seguitarti non è stanco, Anzi par che'l tuo passo ognor avanzi, Sforza l'arbitrio di natura franco. Questo ribaldo mi tenea pur dianzi, E sovente mi tien, come cavallo, Ch'ha il morfo in bocca, e ha la biada innanzi Sallo colei, che così duro callo Ha fatto al cor contra natura, e stassi Sovr'ogni altra offinata in questo fallo.

📜 coll'honor fa li medesmi passi,

Or vi dich'io che le fon tutte fole,

Che far col fuo cagnuol un cieco suole, Che non lo vede, e dietro a lui pur vassi.

Tutti argomenti da ingannar gli sciocchi,

Le cose, the consistono in parole.

Datemi cosa, che con man si tocchi,

E se con mano non si può toccare,

Che si posta veder almen con gli occhi di Quest'honor invisibile mi pare, Ed intoccabil, come sebbre e gotta,

Che ti strugge la vita, e nen appare.

Di cotal roba, nè cruda, nè cottà

Non si vende in mercato, e pur le genti Dietro le vengon, come storni in frotta

Che fanno più quest'animi sì ardenti Di valoroli, e franchi cavalieri, Illustri, christallini, e erasparenti?

Ragionano di guerra volentieri, E'l viver, e'l morir fanno tutt'uno

E toccono le stelle co i pensieri. L'honor va per la bocca di ciascuno:

E menton qualche volta per la gola ;
Onde ne fguazza di cartelli ognuno,
In ogni moto, ogni atto, ogni parola

In ogni moto, ogni atto, ogni parola Li termini d'honor han sempre a canto; Par che ne sieno mastri, o tengan scola;

Ch'è poi questo che si prezza tanto?
Se non sumo d'arrosto, che non sazia,
E solo ti consorta il naso alquanto.

Ditemi un poco voi, Prior, di grazia,
Che prova fanno le parole belle,

Quand'un con cerimonie vi ringrazia? Empiendovi la testa di novelle,

E dicendo, fignor, d'egni vostra opra Vi rendan guiderdon per me le stelle. Voi tenete pur detto, che si copra,

E le mascelle in honorary adopra.

Re i è pur sorra al su chella vi monte.

Eg.i è pur forza al fin, ch'ella vi monte: E vi

E vi vien voglia di graffiargli il naso. O di dargli del pugno nella fronte. Vedete adunque, ch'io non parlo a calo : Eadir mal di questa cosa trista, Non basterien le muse di Parnaso. Cofa, che col fudor tanto s'acquista, Acquistata si perde in un momento, E perduta giammai non li racquista. lo ardisco di far quest argomento: Che questo è peggio della gelossa E della servità trenta per cento. Le gelolia non è tanta pazzia: Ne son io fuora di cervello in tutto, S'io cerco di guardar la donna mia. La servitu dà alfin pur qualche frutto. Perchè servendo un'artigian fallito, Truova a la vita sua qualche ridutto. Questo può farti ben mostrare a dito, Enominarri da la plebe sciocca; Ma non trovar nè vitto, nè vestito. Ora, Signore mie, questo a voi tocca, Aprite ben l'orecchie, poiche io Volentieri per voi apro la bocca. Voi havete a dolervi, al parer mio, D'esser soggette a soma così grave, Egran ragion di famentarvi a Dio. lo diffi ne l'historia de le Fave, Che natura un tesoro in lei tenea; Che l'apriva, e serrava con sua chiave. Diquesto negro honor non m'accorgea, Che, mal grado di lei, dentro si merce, Vidisti, ch'esso un'altra chiave havea. E che sa rinnovar le buche strette, Esi vi siccha dentro, e vi dimora, Ela natura sforza, e fottometre.

Capitolo Ma se forza maggior lo caccia fora Non vi torna mai più, tant'è codardo, E disperato se ne va in mal'ora. Ma vi bilogna un buon cervel gagliardo, Un cor deliberato, che non prezze Delle male persone il dir bugiardo. E che le naturali alme dolcezze Preponga a queste favole merdose, Cogliendo tutto il fior di fue bellezze. Quì si potrebbe dir di molte cose Di gran sustanza, che mi muovon spesso A sospirar per voi, donne amorose. Ma lo Prior non può badare adesso, Che'l Cardinal lo chiama, e temo quasi Di non esser chiamaro anch'io con esso. E perchè molti a dir ne sien rimasi, A voi non piaecion for i lunghi versi , Come piacer vi denno i lunghi nali; Che gli humani cervelli son diversi.

## CAPITOLO II. Del Dishonore al medefino.

I O non vi messi atavola, Priore,
Per voler darvi sì poche vivande,
Havendo roba assai di questo honore.

Mastro Dionigi ha la cucina grande,
E Ambrogio bottiglier torna co i siaschi,
E pur mi prega, che per voi rimande.

Se non havete adunque pensier maschi,
Verbigrazia, se non sete impedito
In qualche cosa, che'l cervel vinstaschi;
Venitevene via presto, espedito,
E se volete alcuno in compagnia,
Menate chi vi piace, ch'io v'invito.

Già le

Già le prime vivande andaron via. Or intendo di darvi una minestra, Che v'andrà forse per la fantasia. Ambrogio ha bello, e carco la balestra Per far un tiro, e'l mastro di cucina Ha in man la cosa con che si menestra. Pan non habbiamo di bianca farina, Perciocch'appena si truova del negro Chi leva ben per tempo la mattina. 50 Elopo vostro non è itato pegro Col fornajo, come'l nostro dispensiero, Il qual m'attriftà quand'io son più allegro. Portate pan con voi, o bianco, o nero, Ch'i miei Ragazzi son tornati senza, E mi fan rinnegar quasi San Piero. E'necessaria la vostra presenza, Non state più a voltar Bartoli, o Baldi, Che ne la testa havete assai scienza. Quell'è studio da ghiorti, e da ribaldi, Enon da voi che sete un huom dabbene, Benchè talor la collera vi scaldi. Or via, ch'io vi vò dar quel che vi viene, Di questo honor, e un guattero saccente Ve n'apparecchia due soudelle piene. lo so che per far pruova d'huom valente, Voi porrete li denti per mangiarlo, lo vi porrò la man, la lingua, e'l dente. Ho una voglia grande di spacciarlo, E se pur non potremo in tutti duoi, Venga Mastro Pasquino a divocarlo. Segli è cosa nel mondo, che m'annoi, Quest'è dessa, Prior, la qual ci toglia, Che l'huomo non può far i fatti suoi. Non può sfogarsi, nè cacciar le voglie, Nè mostrar alle genti i suoi segreti, Ιı

196 Capitolo

Nè senza gran periglio prender moglie . Questo sa riformar sì spesso i Preti, Egir perman di farti, e di barbieri, Eper bocca d'Historici, e Poeti. Mi strangolan talor certi pensieri, Emi fanno crepar certi sospiri, Ch'escon di dietro impetuosi, e sieri. Questo non vuol, che la natura spiri, L'uscio le chiava, e ve l'assedia drento. Eve l'affoga, e poi non vuol che tiri. Che vi par di quest'altro impedimento Di non poter andar fealzo l'estate, Nè ignudo quando fotfia un fresco vento? Quelle lunghe, e caldissime giornate Ne bisogna passar carchi di panni, Tanto sudando ch'è una pietate. Questo mi par un de i maggior affanni, Che si posta provar in questa vita; Vita ladta, mortal, piena d'inganni. Io non sapea ancor dir, Domine ita Quando'l maestro mio con la baccherta Mi segnava or le chiappe, ed or le dita. Io era, a dir il ver, una fraschetta, Ma non tanto pérò, ch'io non metteffi, Mal volentier la mano alla berretta. Ei pur volea, ch'a i cenni io l'intendessi, E per obbedienzia bisognava, Che le stringhe ben spesso i'mi sciogliessi e E così ad honorarlo m'infegnava, Aprendomi la strada a quelli studi, Ond'io pur l'altro di cantai la Fava. Convien che molto prima agghiacci, e fudi (Dicea) chi vuol toccar quell'alta metà De la virtù, che non si vende a scudi. Tanto che col suo dir mi se Poeta,

Oade

Onde voi forse mi vedrete un giorno Coronato di Cavoli, o di Bieta. Ma per non gir più lungi, a casa torno:: L'honor dunque è si fatto, che più toste Mi vorrei Riccio con li sbirri intorno -Riccio si vede almen presso, e discosto, Ma questo ladroncel mai non si vede E t'assalta, e si tira di nascosto. Egli è una cosa infin la qual si crede, Come si credon spesso le bugie, Che per le bocche nostre acquistan fede. Così crescon le scisme, e l'heresie, E questo nuovo error de'Luterani Multiplicando va per queste vie . Ben furo pazzi quei cervelli humani. Che la via naturale abbandonaro, Perfarsi servi, e si legar le mani. Ecassella, ecittadi edificaro, E vi rinchiuser dentro insidie, e morti, Che'l dolce dell'a vita fanno amaro. E mille tradimenti, e mille torti, Mille invidie, e sospiri, e mille mali, Che van per li palazzi, e per le corti. La libertà fù tolta a li mortali, Fur partiti li campi, ch'in comune, Pascevan tutti quanti gli animali . Non erano nè fati, nè fortune, Le persone del ferro eran sicure, E di pensiero l'anime digiune. Eguali eran le forti, e le venture, E le castagne, i lupini, e le ghiande Non si vendean a pesi, ne a misure. Non erano in quei tempi altre vivande s.

Però fani vivean l'estate 'l verno,

E s'un moriva, era una cosa grande.

Capitolo

193

Poi ch'al padre il figliuol tolle il governo, Ogni ben prima a gli huomini fu tolto, E dato il mal, che durerà in eterno. E per legar più stretto il viver sciosto Vennero li dottori, e li notai, Gente che'l mondo han fotrefopra voito • La carestia, la fame, e gli usurai, E la peste, o la guerra, e li soldati, Che di quel d'altri non si sazian mai. E furon li bordelli ritrovati, Per grazia delli quai si veggon tante Donne rognose, ed huomini pelati. **I** s'egli fugge un giovane galante, Per seguir altro amor, pur li bisogna, Che se dia in preda ad un russian furfante . Siche glie danno l'un, l'altro vergogna : Onde convien gli faccia ciò che vuole Che si gratti la testa, over la rogna. Ma tutte queste al sin sarebbon fole, Se non fosse l'honor d'esse gran parte p Però ch'in tutte travagliar si suole. Come a gli scellerati il padre è Marte, E Pluton delle furie, e delle pene, Così padre è l'honor d'ogni mal' arte, Come mortale infermità non viene Senza febbre, cosi fenza l'honore

Senza febbre, cosi senza l'honore
Ogn'altro male è poco men che bene.
To penso, che mi sofita il traditore
Ne l'orecchie, e mi del, ch'io non sono.

Come vorrei della fua legge fuore. Or mirate, Prior, se gli ha del buono Ch'io dico mal di lui quanto più posso,

Ei mi lulinga con un'altro suono. Vi giuro a Dio, ch'io non ho pelo addosso. Che non s'arricci quand' esso mi totta.

E mi trema ogni membro, e nervo, ed offo. Ha del adulator, il qual ti scocca Nel cuor le sue sactte velenose, Quando più ci lusinga con la bocca. Or qui scriver potrei dell'altre cose De fatti suoi, delle quai mi rimango, Perchè mi par, che non vi sieno ascole. Che con voi spesso ne sospiro, e piango E so, che voi si buon giudizio havete, Che tenete l'honor più vil che'l fango. Così poteste spengervi la sete Con l'argento, e con l'oro, come quelli, Per li quali apparifcon le comete. Che fareste statuti buoni, e belli In favor della povera natura . Contra tanti osfinati suoi ribelli Ma questo ragionar mio rroppo dura, El Cuoco, el bottiglier han chiun gli pochi, E vanno via per una felva ofeura. E con le teste accennano a i ginocchi; Però con questo a casa vi rimando, Da me non affectate altri finocchi. Buona notte , Prior , mi raccomando .

#### CAPITOLI Delle Donne di Montagna a Messer Giovanni della Casu.

Di queste gentidome di Montagna
Le fattezze, l'andar, l'habito, e i panni
Le quali acqua stillata mai non bagna,
Nè tinge in rosso pezza di levante,
Nè copron le lor man guanti d'Ocagana.
Ma come la natura tutte quante

1 4 Di pura

Di pura terra le , così sen vanno Di quella ornate dal capo alle piante -Esì strane bellezze ne i volti hanno : Che sospirar Amor, e gir dolente Col capo chino, e la lusturia fanno. Simile alle cucuzze è questa gente, Tutte son longhe, e tutte d'un colore, Io non saprei dipignerle altramente. Quel lor terrestre, e natural pittore Ben le difese contra'l vento e'l sole, Che tutto è smalto quel, ch'appar di fuore -Chi viver casto alla chietina vuole, E raffrenar in fatti gli appetiti, Ch'essi forse rastrenano a parole, Queste ricette da castrar romiti, Una parola in sul stomaco pigli, E poi mi parli de i cafi seguiti. Ch'anch'io mi liberai da quei perigli, Sol per mirar le tenebre degli occhi E l'alta selva degli oscuri cigli . Ei capei folti, bosco da pidocchi, E gli denti sinaltati di ricotta, E le poppe , che van fin'a i ginocchi , Pajon le guance una cipolla totta, Le labbra d'una porta un rivellino, L'andar proprio d'un afino, che trotte. Quello, con che si siede, è un magazzino, Un fondaco d'odor fecondo affai, Prù che di Sugherello il botteghino. L'ugna d'astor, le man son di becchai. Schiene da foma, e grande da stazzoni, Pie da cavalli, che non posan mai. E par c'habbian ferrati gli talloni, A guisa di somari, e di cavalli, Tra for non s'usan cuoi di montoni.

Per

201

Per campi per le Chiese, in feste, ein balli, Scarpe non portan mai, econtra'l sasso, Contra'l fole, e la neve han fatti i calli. lo prendo qui maravigliofo spallo In vederle talor dietro un cantone, Con le natiche alzate, e'l capo basso. Ora d'vue, e di fichi, e di mellone Sparger, una fruttata, ed:or drizzare: Di castagne, e di sorbe un torrione. So che. calzoni non hanno a calzare, Nè altri impedimenti, che lor vietà Presto i bisogni di natura fare. Quì ci bisognerian tutti i poeti, Con quel, che fece le cento novelle, A narrar di costor tutti i segreti. Fiati d'agli, di porri, odor di ascelle Spiran per tutto, e suonan di coregge Le più vaghe di tutte, e le più belle -Ogni lor cura è tra l'armento e'l gregge Guidando or porci, or pecore, or fomari Or qui per valli, or su per l'alte chiegge. Futte passan per man de' pecorari, E fanno i fatti lor per queste fratte, Senza l'ajuto de ruffiani avari » Sopra punti d'honor non li combatte 🔊 E si seguon le leggi di natura 🗩 🥫 Ch'a in comun tutte le cose fatte . In gelosie d'amor non si pon cura, Nè per rispesti da ben sar si resta, Non fi pensa il piacer, non il mitura ... Voir morireste di rider la festa, Quando fen vanno a mella la mattina. Con le mutande de mariti in testa. O con un guardenappo da cucina -Sovra le spalle, e con si strane gonne,

202

Che ciascuna par guelfa, e ghibelline. Per lungo, e per traverso, orsi, e colonne. E divile, e trafori, e gelosie, Che non usan costà le vostre donne. Qui nomi non ci son da letanie » Nè da medaglie, cioè Faustige, Mammee, Giulie, o Barbere, o Marie . Ma Lorette, Noterie, e Drufolline, Marsilie, Pacifice, ele Rosate Sonline, Fiordispine, e Chemibine. Prudenze, Bellefior, Purificace, Glorie, Vammiccie, Perne, e Sarianes Costanze , Preziose , e Consolate + Gencilesche, Salinie, e Coromane, Liambie, Celestine, e Primavere, Imperatrici, Herminie, e Padovane. Ll'altre molte, che fan lunghe schiere. E son qu's prime, e tengons per dec, E van superbe, e di tai nomi altiere. Più che uon vanno a Padoa le Mattee, Più che nel Viterbele le Battifte, Più che le nostre Baccie, Cecche, e Mee. Lo vi conforterei, che voi veniste Sopra la voltra mula infin quà fuso. Che copia vi farei di queste viste. Ma voi vi traltullate in Roma giuso, Con quei volti lucenti, e rossi, e bianchi Che'l mascherath han tutto:l'auno in uso > Evi diletta quel andar in banchi s E mirar del balcon quella fragnola, La qual v'ha noja, più che'l mal de'fianchi . E feelo a voi medefino amor v'invola, Benchè: voi lo negate , e non mi curo , Se dite, che ne mento per la gola.

Sto in una Rocca forte y e fen ficuro,

#### Delle Medesime.

203

Ove a tutt'or rimbomba Artiglieria, Ede già cinta d'un fuperbo muro. Ne veggio un Monfignor io per la via, Alqual non veglio mal, ma mi dispiace Più che s'havesse nome Gian Maria. la fin qui e'l regno della fanta pace, Ove akruí l'adular non è molesto, La bugia note diletta, il ver non fpiace. Ora, Signore, beccare su questo, Ch'è una cosa di molta fustanza, Come a gli infermi lo stillato, o il pesto, Qui non & nè paura, nè speranza, Che ti consumi d'haver più, o meno, S'a Luca manea, a Giorgio non avanza. Come al caval, e al bue la paglia el fieno. Così è proprio il pan duro a cottoro. Ed è beato chi n'ha'l corpo pieno -Con questo io và finir il mio lavoro: Perchè voi mi diceste l'altra volta, Che in quella cosa troppi versi foro. Aquesta (temo) non vi paja molta Che campo Marzo già forse v'aspetta Onde solete dar spesso una volta. lo mi parti da voi quasi a staffetta. E pero diffi al padre Alfesibeo, Che vi desse i panioni, e la Civetta. Non credo avanti il di di San Matteo E forse ancor di quèl delle bilance Di riveder le terme, e'l culifeo. Mi raccomando a voi con queste ciancer-

## C A P I T O L O I L. Delle Donne di Montagna al medefimo.

7 Erà coppia d'amici a i tempi nostri . Messer Giovanni, e messer Agostino, Che fate ragionar de i fatti voltri -E consumate più olio, che vino, Come prudenti per immortalarvi, Come il gran Mantovano, e quel d'Arpinos Io quanto si convien vorrei lodarvi: Ma più lode di quella , che voi steffi Vi date, non cred'io c'huom possa darvis Pur che piacervi co'l mio dir credessi. Tutti i mie'ingegni in opera io porrei -Fin ch'i dei di Parnaso stanchi havessi. E d'ogni vostro honor tanto direi, Che i nomi vostri per le piazze intorno A paragon del Cassio porterei -Ma non volete, che vi scalde il forno Foco di paglia, ne vi par che possa-Il lume delle lucciole far giorno. Nè vi piace lavor di tela grossa, Qual tesse la mia musa, e non è usanza. Vostra, lasciar la polpa, e volte l'ossa -Vi prego ben che questo entrar in danza. E mio presto rigrarmi non vi paja, Come dice il spagunol, mala creanza-Voi vedete i poeti a centenaja Usar di questi tratti, ed alla gente Vender lodi, or a pugni, ed or a staja. Io delli nel principio brevemente Quel che dir volli, e fu mia intenzione, Ch'altri poi s'intendesse il rimanente. E non

E non mi stesse in lunga adulazione, Con dire , o fortunato fecol nostro, Nel qual si trovan sì satte persone! Nè dissi, che le carte, e che l'inchiostro, Con le penne di Febo, e tutte quante Le muse sarian poco al merto vostro. Nè che Fiorenza, e Bologna si vante D'havervi generati, nè che Roma Superba or di voi goda, e di voi cante. Lascio a schiene più forti questa soma, Ch'io porto con fatica appena il basto, E bestia son mal atta, ancor non doma. E so c'havete lo stomaco guasto Homai con queste mie magre minestre, E dovvi maccheroni dopo pasto. Mentre di legioni, e d'ali equestre, Ch'empion tutta la Magna, e l'Ongaria Parlate, e d'archi turchi, e di balestre. E forse che la vostra fantassa Col fresco si è rivolta à cose gravi, E in questo non s'accorda con la mia. Ch'io fo pur col cervel cavalli, e navi, Il qual mi mena per lo mondo a spasso, Come colui, che non ha freno, o chiavi. Il vostro è saldo, e non farebbe un passo. Che la ragion non lo portaffe in groppa, E pesa più che della Guglia il sasso. Ma perchè forse non vi paja troppa Manifattura in questo panno ordito, Non d'oro, ma di canapo, o di stoppa, Con questo intendo haver quasi fornito, Se non ch'io dirò ancor dieci parole. Mentre io passeggio per sar appetito. Saper vorrei se quel mondano sole Il buon Gandelfo co i suoi raggi scalda... Capitolo

O s'ei vi chiama al fischio come suele. Se'l carne seccha ancor fredda, nè caidæ Febbre molesta, e s'ei d'ira tremando. Contra Mastro Ferrante si riscatda. Se'l Pero va gli infermi confortando. E cattolicamente il fagramento, E la confession lor ricordando. E s'el Soranzo è ad uccellar si intento Qualche fiat di man del padre fanto, E se come Spagnuol va tardo, e lento 🗸 Se'l padre Stairisco ha tocco'l manto Alla ligure Ninfa , o a Pamarea , In qualche Chiefa , in qualche giorno fanco-Se'l padre Alfesibeo, come solea, Studia quattordeci ere avanti notte, E se con voi talvolta si ricrea. Se quel ruffian spagnatol dà delle boste Alla nostra vicina, e s'ella porta Graffiato il viso, e le sue spalle rotte. Alfin vorrei saper, se viva, o morta E'la vostra massara, che sa fare Si buon pieno di polli, e buona torca 🗸 Piacciavi messer Carlo salutare, Con Flaminio, e gli amici tutti quanti, Il prete, ch'è si vago di giucare, E tutti i Bologneli primieranti.

# CAPITOLO Del viaggio di Roma AlDuca di Midfi.

U Scito delle gran mura di Roma,
Mi diè albergo lontan ben venti miglia
Il monte, il qual delle rofe fi noma.
Eran due Cardinal con la famiglia,
E parett

Del Viaggio di Roma. 207

E parecchi Cavalli, e mule dietro. Parte sferrate, e parte senza briglia. Io haveva una mula, e quel policiro, Che mi donaste voi ben di nov'anni, C'ha la boeca d'acciar, l'unghie di vetro. Ed è proprio un caval da sacconianni, Ch'un granchio m'ha portato, ela cavezza, Con le bisaccie, e un valigion di panni. Egli è iufin d'animale una gran pezza, Lunga ha la schiena, sed ha grosla la testa, · Ed ogni membro suo pecca in grandezza. Non è da cavalcar il di di festa, Nè bestia da portar spose a marito, Nè da gioftrar con rices sopravesta. Ma con pontifical panno guernito Da gir con duo ceston fino al macello. E da rifar un mulatrier fallito. Egli è un caval infin più buon che bello; Marper non andar diens a tente cofe, Tempo è ch'io torni a cafa col cervello. Lasciato adunque il monte delle rose, Giongemmo alla Città, la qual già in piarza Cacce di Tori fè si languinole. lo non vidi giammai gente si pazza, Che si tagliano a pezzi, come cani, Si che già estima è l'una, e l'alera razza. Quei disperati, e miseri Christiani Non fanno altr'arre, che di morfi, e spreni, Vaghi nel ferro d'adoprar le mani. Laonde per fuggir tante questioni Di genti si crudeli, e si sanguigne, Di là partimmo con gran pioggia, ettioni. Ma conforme difio mui ne spigne Al monte, che i Tedeschi honoransanto, D'Bacco di fua man piamò le vigne.

Diè con

Diè conforto à ciascun quel liquor santos Ma fu colezion fatta a stasfetta, Beato chi la fiasca s'hebbe a canto. Tutto. quel giorno si giucó a civetta, E per la via maestra cavalcando, Chi perdette il cappel, chi la berretta. Paffai il·lago, e non feppi, fe non quando-Mi vidi innanzi due coppie d'amici, Che li stavano a mensa trionfando. Gionfero un giorno a me poco felici, Gandolfo, e Carlo il Carnefeccha, e'l Pèro : Huomini dotti, e di faldi giudici. Questi son buon amici daddovero. E poco atti a i servigi della corte. Perchè da lor mai non fi-parte il vero . Con essi alzai gli fianchi, ed hebbi sorte, Ch'io trovai certe tinche, e certe anguille Ch'allor prese, nel foso erano morte. Già'l sol calava , e già s'udian le squille. Quando quali per forza mi lasciaro. Spinti da quel albengo in altre ville. Es converse il mio dolce in amaro, Vedendo il Carnefeccha afflitto, estànce: Onde quel dipartir non gli era caro. le rimafi co i molti, e furon manco, Perch'io con la man destra alla mascella. Solo m'assis al foco sovra un banco. Quella notte păssai senza favella, E senza sonno, finchè sèritorno Col gran lume del fol la bella stella. Poi uscimmo da i letti, uscend'il giorno Ed il vento ne diè dura battaglia, E freddo, e ghiacci, e fanghi d'ogni intornou Duro a veder la povera canaglia,

Passar un fiume più di venti volte.

Morta

Del Viaggio di Roma . 209

Morta di freddo, e poi dormir in paglia.

L'altro giorno ofcurar le nebble folte

L'aere d'intorno, e le luci del die Dinanzi a gli occhi nostri furon tolte,

Un'altro fiume con sue rotte vie

Ne die il mal'anno, e quasi in un istante,

La penitenzia di nostre pazzie.

Dico quel fiume, che non molto avante Fè quasi folle con sue rapid'onde

L'ardir d'un cieco, e disperato amante.

Il qual si dilungate ambe le sponde

Si vide in mezzo, ondei passava a nuore,

E l'acque si rapaci, e si profonde,

Ch'a se, crudel amor, fe più d'un voto, Maledicendo quel Leandro in mare L'alto ardimento, e non d'infania voto.

Gli feguaci spargean lagrime amare,

Alzando al ciel le mani, e dalla riva Vedean dal fiume il lor Duca portare.

Vinse quell'acque la sua fama viva,

E gli diede argomento, e lena, e forza Amor, che dentro a l'anima bolliva.

E noi con gran periglio oltre quell'orza Passammo alla Turchesca in un squadrone,

Che l'impeto de l'acqua, rompe, esforza e Poco Iungi a un Castel, che par che suone

Poco tescanamente a dirlo in rima,
Ove raffigurai certe persone.

Una bella Senese era la prima,

La qual in gonna roffa paffeggiava,

Edera in compagnia d'un'altra grima. Amor ne i fuei begli occhi sfavillava,

E nel suo vago viso si vedeva, Che tutti i circustanti balestrava,

Ella di noi minchioni firideva.

Che co i

210 Capitole

Che co i feltri infangati, e gli stivali, Ne volgevame, ov'ella fi volgeva. Lo mi ritrassi, e che Siena di tali, E più belle n'havea, mi diffe l'hoste, Ond'ie a volar havrei voluto l'ali. L fubito montai sovra le poste, E venni in verso Siena di galoppo, Menando le calcagna in quelle coste. Eramo tre, ma l'un non corse troppo, Che seppellito nel fango rimase Sotto'l cavallo, ch'era vecchio, e zoppo • Vidi trà certe ville, e certe cafe Alcuni, che m'haveau volta la schiena, Tra quali er'un de le gran chierche rase. Egli andava di paffo verso Siena, E conobbi che gli era un Cardinale, Quel de l'ave Maria gratia plena. Paffando, col cappel gli fei segnale Di riverenzia, e della bestia i franchi Sì forteurrai, che rimbombò 'l cotale. Il Prior mi feguia, e poco stanthi Giongemmo alla Città, dove natura, Par ch'a far maraviglie non fritanchi. A la guida (dill'io) dentro alle mura, Và dritto, dove Aberga il Duca mio, Ch'in veder lui post ho la prima cora. Ma non hebbe fuccello il mio dilio Perchè gito eravate ad un banchetto, Pubblico con tert'huemini di Dio. L'Abate volontier mi diè ricetto, E fubito appariron le vivande, Con buon raspato, e con trebbian perfetto.

Il Maggior d'huomo mi le tera grande, E messer Piero, e messer Janni, e'l Conte Mi Kosseriron son alle mutande.

Ognun

Mi Lofferiron sino alle mutande.

Del Viaggio di Roma. 111

Ogeun corfe el romor, come se gionee Fossero nuove bestie di ponente, Qualche elefante, o ver Camaleonte Virgilio m'abbracciò, come un parente, E prestommi una cappa di fregiato, Per farmi comparir fra quella gente, Non vi trovai il nostro Archintronato, Il qual vostra eccellenza ambasciadors A Carlo Imperador havea mandato, Messer Piero mi sece un gran savore, Che si degnò per la Città guidarmi, E dove più desiderò il mio ouore, lo venni a quella mensa a presentarmi, Ove voi con quegli altri erate assilo 🗾 E la voftra merce degnò mirarmi. E con sembiante humano, e con un silo Mi salutaste, non come fan certi, Che la grandezza lor mostran mel viso. Come di casa vostra gli usci aperti Stanno a ciascun, con'l cor, e i penbari Vostri a ciascun son chiari, e discopenti, Or che dirò di quei favori altieri, Che da fora feguente mi faceste, Alla barba di questi altri seveti: Che tre volte con man mi conducefte Intorno a quella mensa, eve sodendo. Servin el vaghe, est divine sefte. Le quai più volte poi solo giacendo, E fognando di lor, mi fon venuse Libidinosamente commovendo. Vidi venir poi gente sconosciute, Cioè bizzatramente immalcherate, Ma tutte ad uno, ad uno cognosciute. Voi di tutte, Signor, guida eravate, Poi vidi cerci giuochi alla fenefe:

Huomi-

Huomini, e donne insieme mescolate Eran domestichezze a la franzese. O per non gir più oltra alla lombarda, Non ulitate nel Roman paele. Non era già ballare alla gagliarda A fuon di trombe, ma una certa fefta Che si facea quasi alla muta, e tarda: Da seder si levava or quella, or questa, E le davate certa cosa in mano, Che lungo il corpo havea, larga la testa La cosa intorno gia di mano in mano, L'un si levava in piè, l'altro sedea, Chi s'accostava a ragionar pian piano. Da'circustanti il tutto si vedea, Ma quel ch'altri dicesse non s'udia. Ma pensar facilmente si potea. Egli era un giuoco di malinconia In apparenza, ma egli era. in fatti-Un giuoco da rizzar la fantalia ... Dicon poi, che quegli huonuni son matti-Iddio volesse, che per ogni loco, Del mondo, si trovasser de'sì fatti. Tutto quel tempo, che mi parve poco-E durò dalla sera alla mattina, Io stetti dritto in un canton al foco. E vidi. & Spannocchia, e Saracina, La Silvia, e la Ventura, e Forteguerras Quali a veder parea cofa divina. Poi mi convenne uscir di quella terra -Dietro la turba, ond'il martel di voi, Più che di tutto il resto mi diè guerra. Dormimmo dopo a Poggibonzi, e poi, Mi strinse il cor l'aspetto di Fiorenza, Tanti bei colli, e bei palagi suoi. Di sì nobil Città l'alta presenza

Mine

Del Viaggio di Roma. 213 M'invagni l'alma in si fatta maniera,

Che poscia mi si dura la partenza,
Dentro mirai s'alcuno amico v'era
Di mia notizia, il mio buon Pael vidi,
Gran cacciator d'ogni selvaggia sera.
Altri di quei che le chalenda a gl'idi

Altri di quei, che le chalende, e gl'idi Havean mal calculato eran di fuori, E passeggiavan per diversi lidi.

E questo avvien, ch'i poveri Signori Non han quell'arte da guidar cervelli. C'han da guidar le pecore i pastori.

Io trafcorsi a veder stufe, e bordelli, E di tutta Fiorenza il bello, e il brutto, Lioni, stinche, e taverne, e macelli.

Mastro Giovanni mi menò per tutto, E vidi il tempio del martir spagnuolo,

Il qual fu cotto a guisa di prosciutto. Vidi di nuove insegne un lungo stuolo:

E quasi ragionai co i vivi marmi Del gran scultor, ch'è hoggi al mondo solo,

E vidi I bei sepolchri, e vidi l'armi, E cose altre si vaghe, e si leggiadre, Ch'io non sapea da tal vista levarmi.

E mi fù detto che dal fanto padre S'attendean reliquie venerande

Della fanta Romana Chefa madre. Di che il popol ne fea allegrezza grande, Come di cose fante, e d'honor degne,

Come di cose sante, e d'honor degne, Non più giammai vedute in quelle bande. Il di seguente si levar l'insegne

Del campo cavalcante, e l'aer folto Era di nebbie spesse, e d'humor pregne.

Delle quai Appennino havea involto
L'ombrosa testa, e di ghiaccio, e di neve
L'horrida barba li pendea dal volto.

Tutto

14. Capitolo

Tutte gelate in quel viaggio breve Giuna ad un loco, ove a fan coltelli, E dalle scarpe il suo nome riceve.

Mirate, che fantastichi cervelli,

Ch'è proprio come dir Gian bianco a un mos-

O chi dicesse pecore a gli uccelli. Ecco ch'infrotta ne venian costoro,

Ch'a gran pena eravamo scavaleati, Con le man piene d'ogui lor lavoro.

Forbici haveano, e coltellin dorati, Con mill'aleri ingegnosi ferramenti.

Con mill'aleri ingegnosi ferramenti . Che ti cavan dagli occhi li ducati .

Volcan pur ch'io comprassi quelle genti, E mi sur sì importuni, e sì molesti,

Ch'io ne mandai al bordel più di venti.

Con tutto ciò mi fean mille protesti, Ch'io me ne pentirei, e ch'io era solo

Dispregiator delli mercati honesti.

Onde per gran fastidio un mariuolo

Mi cavò per di man certi quattrini, E comprai per la spada un punteruolo.

Indi a cavallo come paladini,

Montammo tutti , e giugemmo ad un rive, Che discendeva da i luoghi vicini.

To era pel gran freddo mezzo vivo,

Quando fmontammo in una terra apprello.

Che di Fiorenza lo diminutivo.

Quel non è loco da tornarvi spesso, E particolarmento quando siotea,

O mal beato, chi vi fosso adesso!
Ma chi può ritener la gente sciorca,
Che non vadi a tentar mille perioli

Che non vadi a tentar mille perigli, Quand'il capriecio del cervel la tocca.

Che l'opre de Signori, e li configli Tutti vanno ad un segno, ed è ben dritto, Ch'altri Del Viaggio di Roma . . 215

Ch'altri de'fatti lor si maravigli. Ouel di tremai, e fui dal gel si afflitto, Come se tal c'ha croce rossa in petto, Di distida un cartel m'havesse scritto. Che con sì fiera gente io non mi metto, E perciò, fignor mio, con voi mi fculo, S'io non voglio morir, nè star nel letto. Dal cielo eran cadute, e cadean giulo Le montagne di neve, e ne mettemmo Al dispetto del cielo a gir in suso. E ben dell'error nostro ci accorgemmo, Ma l'ostinazion, che per prudenzia, Usan costor per nostra guida havemmo. Non vi potrei narrar la violenzia Del mal tempo, c'havemmo, e sopra, e sotte. Nè d'Appennino la bestial presenzia. Così ne di portante, ne di trotto, Morti noi, e le bestie ne trovammo Giunti al Regno novel di Ramazzotto. Quella pietra del diavolo passammo E la taverna con la manca spalla, Ove mori quel pover huom, toccammo. Era un mercante sovra una cavalla, Che si mori di freddo, e così morto La bestia lo portò dentro alla stalla. Il buon hostier, poiche di ciò su accorto Si beccò le bifaccie, e una bolgetta, E il luogo fil chiamato l'huomo morto. Ond'io tenni la bocca chiusa, e stretta, Perchè la vita fuor non mi fuggiffe, Ch'el freddo la cacciava via a staffetta. Parea, che morte dietro ci venisse, Ma pèrchè non ei gionfe, io credo certo, Ch'ancor essa di freddo si morisse. Poi c'havemmo quel mal tutto fofferto,

C'huom

C'huom può sostrir per gran forza di gielo Le bestie ne portar dentro al coperto. Io parea il vecchio, che sostiene il Cielo Con questa lunga mia barba di Ghiaccio , Non havea caldo in tutto il dollo un pelo. Quell'hoste cera havea d'un gagliossaccio Era ricco, ed havea credito assai Acquistato dal padre, il resto taccio, Il più poltron di lui non fu giammai. Che pose sovra tre carbon di foco Certe sue legne, che non arset mai. Ond'io vò male alli Spagnuoli un poco, Perchè non furon mai a far del resto Di quell'hoste ribaldo, e di quel loco. E perchè sappia ognun, che loco è questos Lucian si chiama, e donde si derivi, Non trovo tra li autori in alcun testo. L'altro di con gran freddo, e di sol privi, Calammo giù nel pian le bestie, e noi, E venimmo a Bologna tutti vivi ; Ove bramo veder il sole e voi.

### CAPITOLO A Messer Ruberto Strokzi.

Messer Ruberto mio, e vist'ho in essa Quanto scrivere della donna nostra.

Ella sta bene, come una Duchessa,
E vi comanda, come una Reina,
Ne dà tratti di corda, e ne consessa.

Nel letto la vid'io questa mattina,
Era presente donna Nastasa,
E quell'altre due putte, e la Lucina.

Mi venne in testa una gran bizzarria,

E per mon esser luogo da sedere, Mi convenne star dritto tutta via. Volentier mi sarei posto a giacere, Ma la sua corressa nol consentiva, Onde le reni mie sentia dolere, Com'ella sia bizzarra pazza, e schiva, E di strano cervello, e disdegnola, So che il sapete voi senza ch'io'l scriva. Basta, ch'io dissi; e ch'io seci ogni cosa Per addolcir la sua cruda natura, Ed ella mi fu sempre più ritrosa. Federigo era meco, e con misura, Come suol ragionava a piè del letto, Ma non hebbe di me miglior ventura. Ciò chavevate scritto mi stù letto, E mille cose a quelle lette intorno, Leggendo, e ben, e mal vi su ridetto. Fu ragionato del vostro ritorno. Il qual tantosto, che rinfreschi, e piova. Asperseremo noi di giorno in giorno. So che faper vorreste alcuna nuova, Perd sappiate, che Bartolomeo In non troppo buon termine si truova. Egli è, per dirla a voi, un gran Plebeo. Perch'ha fatto all'amore a Ponte sisto, Hallo veduto padre Alfelibeo. to per me fotto panni non l'ho visto. Ma dicon quelle donne, ch'egli ha male, E stassi il pover huom doglioso, e tristo. Voi pensate di subito al cotale, Fate pur conto d'haver dato in brocca, E veramente, che me ne sa male. E se toccasse a me, come non tocca, Ad esser Patriarca, o gran Prelato, Non starci cheto, ed aprirei la bocca,

Nè tener mi vorrei altr'huom da lato-Si come, fanno certi monfignori, Che metron questo tra il viver beato-Ora parliamo un poco de i faveri, Che ne fa la fignora assai sovente, Cioè di favolosi, e vani amori. I miei come folean van freddamente, E se pur la mattina pajon caldi, La fera poi risolvonsi in niente. Non manca chi l'agghiacci, e chi la scaldi, Tra gli altri è un messer Gianni della Casa, Che li tien gli occhi in viso intien a caldi. E usa giorno, e notte la sua casa, La sora ci và qualche Ambasciadora, E qualche Conte, e qualche chiercha gasa. Nel letto chi si becchi quel savone, Sallo Eucina, che dorme con ella, Onde lo sposo ne fa gran romoze... Già tutta Roma quali ne favella; E ciascun pensa, che le faccian cose, Da dir in rima, o farne una novella. So che le fon accorte, e valorose, E c'han provato quel piacer soave, Quando novellamente furon spole. San ch'uscio non si serra senza chiaves. Senza sonagli non si san moresche, Senza timone non si guida nave. Pur se le fanno cose fanciullesshe » Io so che indarno s'affatica, e suda, Non è arte da donne il dar le Pesche. Se voi foste tra l'una, e l'altra ignuda, Come sete gagliardo paladino, So che fareste una battaglia cruda • . Il Vescovo di Riete, e Filippino

Ragionaren hier meco più d'un ora,

E fu detto, che'l Papa er'huom divino. Che del partir non si risolve ancora, Benche forse habbia scritto al Re di Francia. Aspetta, ch'io vertò senza dimora. Sempre si dice in banchi qualche ciancia, Che Malatesta vuole in questa andata, Correr se pud co'l Delfino una lancia. La Signora Flanunia ho visitata Più d'una volta, poi che ve n'andaste, E di voi mi par sorte innamorata. Or, frate mio, per or questo vi baste, Io semo già che piove, onde sarebbe Tempo, ch'al ritornarvi ormai penfalte. So che Ghianggi ritognar vorrebbe, Parmi vederle un conduttor di cani, Ch'ad ogni banda procacciar li debbe. lo vi ringrazio, e vi bacio le mani Di quelle larghe offerte, che mi fate: So che non sono da Napoletani, E poi che dispensate le giornate, Come voi mi scrivete in gire a caccia, Fate che ancor di me vi ricordate. Rubatemi un levriero, il qual vi piaccia, C'habbia testa di serpe, e piè di garro, Collo di capra longo, ben tre braccia: Schiena di lupo, e la coda di ratto, Brache non porti, e habbia un buon mantello. Se voi me ne menate un così fatto, Mi caccerete parte del mattello; Perch'io vò andar a caccia, ch'altramente So ch'io fazei del resto del cervello.

Or montate a cavallo prestamente.

### CAPITOLO II.

P Ost scritta, Malatesta è qui venuto Questa sera, bestial come un soldato. Ed hallo la signora intrattenuto. Ei v'ha pubblicamente vergognato, Con dir, che per servir donne sue pai, Voi sete molto mal Mantovanato. E che Flaminia lo fea per danari, Non per amor con voi, come bravafte, E che vi sepper que'bocconi amari. E che la sera, che la man baciaste Alla signora nostra per partire, A casa di Flaminia ven'andaste, La quale appena che vi volle aprire, E che voi li faceste grande istanza, Credendo di restar seco a dormire. Ma non vi valfe la buona creanza, La quale havevi a Napoli imparatà, Onde a sua signoria toccò la danza. La Signora ne fece una risata La più solenne, che facesse mai, E mostra d'esser con voi corrucciatà. Notate ben, perchè di sopra errai Nel secondo ternario, dov'io scrissi. Donne sue pari, e poco ci pensai. Quelle parole per Flaminia dissi, Non la pigliate voi in altra parte, Onde qualche vergogna io ne sentissi : E donarete al fuoco queste carte.

## CAPITOLO A Messer Pietro Garnesecchi.

M Effer Pietro c'havete daddovero Verificato lo cognome vostro, E fatto quali parer savio il Pero. Il qual più volte a messer Gianni nostro Diffe, che voi morreste non confesso, Pregando tutti noi d'un pater nostro -Saper vorrei per lo presente messo, Se servizio vi se quel serviziale, Che hieri a quindeci ore vi fu mello, E se date il suo dritto a l'orinale. O se pur tuttàvia gite aggiungendo Nuove ricette al libro del speziale. Io di polsi, e d'orina non m'intendo, Come il Fisico nostro da Novara, Il qual si fogna medicar dormendo -Ma giurerei, che poco havete cara La vita vostra, con tanti cristei, Ch'ancor n'havete in corpo tre migliara Led io se fossi in voi mi chiarirei Di questi protomedici bestiali, Se fosser San Tomasi, o San Mattei. Che fan pezicolosi tutti i mali, Fama acquistando con l'altrui mal'anno, Occidendo noi semplici animali. lo fento, a dirvi il vero, un grand'affanno De'casi vostri, poiche sere netto Di febbre, e medicine pur vi danno. A mi par che viviate per dispetto Con tanti lattovari, e purgazioni, Che farian Avicenna star nel letto

Deli poveretto voi, Dio vel perdoni! Quanto fareste meglio a confortarvi Lo stomacuzzo con altri bosconi. Non crediate, ch'io voglia caricarvi Di cavoli, o lenticchie con ventresca. Nè con vaccina graffa stomacarvi. Quest'è golosità Cardinalesta, Come lapete, noviter impress, E da persona a cui la vita incresca. Usolla ancor il buon Duca di Selfa Un tempo allor, che mezzo disperate Piante la morte della sua Duchessa. Ma voi, chè sete un giovan dilicato, Galante, e come proprio una donzella . Ch'innamorate altrui così malato. Con quella vostra man pulica, e bella, Vorrei che vi pigliaste ogni mattina Fin a venti cucchiai di panacella. Poi che spogliaste ignuda una gallina Bollita, e ne inghiortifte quella pelle. Il resto rimandaste alla cucina. Poscia ch' affaticaste le mascelle Intorno al petto d'un fagiano arrolto, Caldo, di cui l'odor giffe alle stelle. Poi mi perdoni il Corte, e il Codamosto, E se sosse Galeno, ed Hippocrate, Con quanti in medicina han mai comporto : Io vi darei cotogni, e cotognate, E. cialdoni e ciambelle con confetti. E qualche pere cotte inzuccherate. A cena vi darò duoi figadetri. Ma prima di cicorea una infalata, O di lattuga o capperi ben netti. Con una minostrina dilicata.

Ben cotta di Borggine, o di Bieta .

AM. P. Carne secchi

None

Di man di donna in vostra terra nata. Phiomo che non sia pazzo non vi vieta Il buon raspato, massime piccante, S'haveste ben in casa la cometa .. E s'el: vietasse pur mastro Ferrante, O: il scrupoloso mastro Damiano, Ardirei: quasi dirgli, ch'è ignorante. O voi direte, mica che furlano, E che bei versi da mandar in volta, Ed lipezialmente a un tolcario! In me non regna fapienzia molta, . To vel confesso, e dico apercanente, Ed è più pazzo chi mi legge, o alcoka. Febo non vidi mai, ne quella gente, "Ch'a questi gran poeti dan le forme Da dar sonetti petrarchevolmente . Sia pur contento il Cassio di torme Nel fuo collegio, e al buon Giovio piaccia. Ne la decinra cuntica di porme. Ed a voi, Messer Pietro, non dispiaccia, Ch'io sia geloso di vostra salute, E che buon zulo dubitar mi facon . Sono obbligato alla wollez, virtute y-Ed alla baona gravia, e corona Ed alle parti a pochi conoscitte Tra l'altre havete una galamoria, Che nella: voltra faccia alcun giamma Non vide un fegno di matinconia. Voi fere Abere, e Corregian d'affai, Cose ch'a molti fan cambiar cervello E quelli c'hoggi fon , non efter crai . Quella natura che vi fe si bollo. Infierremente ed effer buon vinlegha. E giovar volentieri a questo, e a questo. E venembitte ogni bontă în voi rogna 2

224 Capitolo

Non fate il fanto, e fiete poco amico. Di questi, che non fan come s'impregnar. Or qui mi fermo, e più oltre non dico.

#### CAPITOLO A Monfignor Carne socchi.

M Onlignor Carnelecchi, un Vesco matto. Ch'Adrian fece per inavvertenza, Così proprio, com'ei Papa su satto, Vesco di venerabile presenza, Quando haveva la barba, e i Mostacchi, Or pare un culo senza riverenza. Quel ch'alli Mauritani, e alli Morlacchi Scrive sovente, e ha or lettre in copia, E si vanta d'haverne pieni i sacchi. Quello, che di Moscovia, e d'Etiopia Dice d'haver più conoscenza assai, Ch'altri non ha della sua casa propia -Quel, che i loro oratori honora omai, E li guida per Roma, e per palazzo, Mangia con essi, e non li lassa mai. Quel Vesco infin a dir quanto sia pazzo, Non basterebbe il Jovio, e'l Tiburtino, Che sovente di lui prendon sollazzo. Perchè non folamente l'han vicino, Ma l'han tolto di mezzo il Paradifo 🛊 E lo chiamano il Principe Aprutino. Questo, Signor, da voi mi tien diviso, Però sappiate, ch'egli è ancor più ghiotto; Che atto con sciocchezza a mover riso. Facciam pur conto, ch'ei lia savio, e dotto, Ed un gran valent'huom, poiche tre volte M'ha saputo imbarcar senza biscotto. Ma delle cose, ch'egli ha fatte molte, Che fi fanno per Roma in ogni parte,

#### A Monf. Carnesecchi 225

E a vostra Signoria non sono occolte. Questa dirò, ch'egli habbia con grand'arte Ritrovato un Poeta, il qual descriva Senz'altro premio le suo lodi in carre. Perocch'io il canterò, mentre ch'io viva, E porterollo ancor morto, e fepolto Di quà, e di la, come persona viva, Voi, Signor mio, quando di cure sciolto 🛪 Sarete, non vi fpiaccia far duo effetti Sol con un'opra, e non sia però molto » Pregar nostro Signor, che via lo getti, E lo; mandi a gli Antipodi legato, Si che mai non rivegga i nostri tetti-Egli di questo si terrà bearo, Io non mel vedrò innanzi, e così Die Per bocca d'ambedui farà lodato. Voi che col volto graziolo, e pio Sete il ritratto della cortelia Sodisfarete il tutto al suo difio E contenta farà la voglia mia.

### GAPITOLO

E' Vi parrà bizzarra fantasia,

E un strano capriccio di cervello,

Gandolfo il mio cantar la carestia.

Ma non su mai puttana di bordello.

Che sapessi si ben sar vezzi altrui,

Com'ella mi lusinga, e dà martello.

E lodar mi vorrei, nè sò di cui,

Cha la sa rinnovar come senice,

Fors'egli è Dio, c'ha pur cura di nui,

Che l'abbondanza ha svelta la radice,

Per sar il mondo vigilante, e desto

Conoscer meglio la vita felice. Tutto'l vin , che beviam dolce , fil agrefie , Lo rose stecchi, e de castagno spine, Così va il mondo, e di mantien per quello » Benche questo non sia, state, il mio fare, Ma di provar , ch'un ben tanto perfetto Tutto procede dall'opre divine. Ngovo vi parrà certo il mio firegere o Mu non, se mirerete faldamente Onel the ferivendo altri poeti han detto La guerra fu cantata anticamente , E un muovo degno fiorentin poetal Ha cantuto la poste nuovamente » Queste trè fan tre lor spesso dieta, E lega, e pace, ficome le guida Legge del cielo , o forza di pianeta .. E però la ragion nel cor mi grida, E mi pareggeria, s'io steffi chero, All'animal, che die l'orecchie a Mida, Dunque voi che fere huom savio e e discretto E dite all'improviso a paragone, Di chi guido le pecere di Admeto . Piacciavi d'altar la mia ragione : Si ch'io la possa col vostro favore Ficcar nell'intelletto alle persone . Così possiate hun iller quel core » E rifcalder quell enime geleta, Che non fenti gizumezi foco d'amore Io dico adunque s'che fanta s e beata: La carellia mi par fovriogni cofa , Non mi rompa la refla la brigara. Perchè ogni alma crudel rende pietola » Ogni villano povero , e simerbo Humilia tanto, che par una foota. Ogni humor purga alla falute actrbo

E fa

La

I fa lieve ogni stomaco gravato, Più che i bagni di Lucca, o di Viterbo. La che Dio sia remuto, è sia pregiato, Ch'altramente noi sians sì buon figliuoli, Cho le sue cose andriano a buon mercato. Nel tempo, che li Lanzi, e li fozgattoli : Con certi ladroncelli Italiani, Saccheggiaron per fin a i vignaruoli v Bacean cole da far pianger i cani, Se quella e la moria contra di foro Non havesier menaro ambe le mani. Or qual al mondo e più nobil tesoro, Se quelto don coleffe, e finto, e raro Rinnova il tempo dell'età dell'oro? Cioè quel tempo si tranquillo, e caro, Quel secol di Saturno dolce, e puto, Che la malicia ha guafto, e'l mondo avaro Ouando ciascun vivea lieto, e sieuro. Con non comprare e femplici vivande. Senza paura del tempo futuro. Non vedete voi or, che l'alme ghiande, E mini i fratti delle facre felve: Son tanto in pregio, ch'è una cosa grande? Par che il mondo di nuovo fi rinfelve vi E che torni a quel primo antico stile: Disperier con gli uccelli, e con le belve. Quella è la vira, che mi par gentile, Che dovrebbe effer cara a li morrali, E quel'altra mi par nojola , e vile. Che ne reca fassist, e mille mali, E morbi e mortis onde si vede espresso Che noi fram di noi stessi micidiali ... O crudel vites che fi vive attesso! Vita la qual mi par proprio la morte, Che l'huom fia vago d'ammazuar se stesso.

La gola, e'l fonno, e l'oziofa corte, . Ammorban tutto il mondo, e però sono Le nostre vite tanto inferme, e corte. Era in quel tempo, antico ogni huomo buono e Or fon mutate le nature in modo Che chi trifto non è non ha del buono e Ed ora ch'io ragiono, e canto, e lodo La fanta carestia, come coloi, Di cui fon schiavo, e di cui sola godo -Chi mi vuol ben non dica mal di lei, Ma la lodi, com'io, l'ami, ed honori-Poich'il tutto non ponno i versi mici . Ella da capi altrui sgombra gli amori, Ella converte quei sospiri à Dio Chestormentan sì forte i nostri cuori e Ella spira nel cuor altro diso, Che di cantar chiare, fresche, e dolci acque, O la merla paísò di là dal rio. Con ella la prudenzia, e virrà nacque, L'ozio, la gola e'l fonno andaro in bando, Ela poltroneria sepolta giacque. Egli è mestier, ch'ognun vada buscando, Ogui grosso eervello ell'assottiglia L'ingegno più e più si va aguzzando -Non è sì inutil padre di famiglia, Che non diventi un'ape, una formica, Ardente industrioso a maraviglia • Ogni persona honesta s'affatica, Chi è furfante Dio gli dà il mal'anno 🕫 Perchè non goda de l'altrui fatica. Giravari, e liberali il lor dritto hanno, Mostran la lor grandezza z o quelli , e questi 🖋 E questi, e quelli i lor piaceri fanno.

Stanno gli avari, e vigilanti, e defti, Votano gli granari, ed empion l'arche,

Ecor-

È corrono a guadagni manifelti. Conducer di frumenti navi carcile Di Puglia, di Sicilia, e di Provenza, E mille galeoni, e mille barche. E fassi loro honore, e riverenza, Inchini , e sberrettate alla spagnuola r Beato chi può haver da loro udienza. Sempre al maggior guadagno apron la gola; Cresce la roba, e più cresce la voglia? E così travagliando al fin si vola. Il liberal cortese più s'invoglia A scuoprir la virtu, ch'a Dio il pareggia, E per donar altrui se stesso spoglia. Non puote egli aspettar, ch'altri gli chieggia, Ma volentieri, e con allegra faccia Apre la mano, ove il bisogno veggia. E chi disia far cosa, che gli piaccia, Senza invito s'assida a la sua mensa, E la casa di lui sua propria faccia. Non si serra credenza, nè dispenza, La cucina sta aperta, e giorno, e notte, La roba largamente si dispenza -Vanno in volta vivande crude, e cotte, Il pan bianco si mangia a tutto pasto, E piene dal cellajo escon le botte. Ma la gente mal nata, il secol guasto, Mostran rari di tali in questo mare, D'ogni avarizia tempestoso, e vasto. Di che non mi par tempo di parlare, Perocch'io intendo d'appressarmi al fine Di questo inusitato mio cantare. Superbi colli, e voi sacre ruine, Che co i miei piedi indegnamente calco? E voi anime eccelse, e pellegrine. S'io men vo solo a piedi, e s'io cavalco,

Canto la careftia, e voi m'udite, Che del fuo vero honor mila difa

Che del suo vero honor nulla difalco o E vorreto, che rra rance opre gradice

Di quei famoli antichi, e de i moderni ... C'han dara fama eterna, a le lor vite .

Vi si ponesse un tempio, onde più eterni Fosser di lei gli honori, e che tra voi Durasse mille Autumni, e mille venni »

Hebber , come vedete , i templi stoi ,
La pace , la fortuna , e la pietate ,

E ne veggiam le mura ancora noi

Quella metta affai più, fe il ver mirate, per gli alti efferti, ch'io vino fopra detti, Che son mararigliosi in veritate.

Ed è ben tal che tra i Romani retti

Se le debbit dont perperna sede, Ed adokat traglialtri numi electi.

O fovrai bghi mortal di fama herede, O glorioso, e d'ogni laude degno,

Chi di lei fazio gamman non fi vede! Ben moftra il uo valor, l'arre, e lo ngeguo,

E la eccellenzia d'ogni virrà rara .

Chi l'elalta , e mantien forra ogni regno.

Chi l'ama, chi l'apprezza, e latien cara, Chi per lei fola in questo mondo vive;

Chi l'infegna alla gente de chi l'impata.

Chi cerca il mare, e tutre le fue tive,. E sempre un stite in leguitarla tiene,. Sol di lei pensa, e di lei parla, e scrive...

Sol di lei penla, e di fei parla, e icriv Beariffimi quei, che egni ler bene Riconoscon da lei, ponendo in ella.

Officer diffiderio a ogni loz spene!:

Anzi da innamorata, e da Signora:

Dolce

Alla Sig. Violante.

Dolce, galante, gentileica, e bella, Che quanto giova più, più c'innammora.

> C A P I T O L O dlla Signera Violante. Tomicila.

C Ignora Violante Torniella, Derche molte persone di giudisio M'hatino giurato, che voi dete bella. Benche sia aloun , che in quanto all'edifizio Del nafo faccia qualche eccazione Alla nature in voltre pregiuditio-Così potette quel, ch'a voi s'appene, Effer opposto a me fi che trovassi. Qualche credito anch'io fra le persone Che forse non andrei con zii occhi bassi Per le fixalle di Roma, come so faccio, Perdendo issuilmente tauti paffi. Perchè dunque bugiardo el populaccio, E i perfetti miudzi fon marani, To per troppo di voi un fodisfancio. Tre giovani perfemi, exingulari M'han detto, che in italia, anzi nel mendo, Si trovan poche delle voltre pari . Primo il Gonzaga fu, Scrozz'il focondo . Terzo il Poltroni , edono huomini tali . Ch'io fo, che col faver pefcano al fondo. Poi venne il Capilipo, e li stivali Shavea ravari appena, che di voi Mi diste cose sopramaturali. Son venorii de gli aluri, e prime, e pui Che delle fodi voltre alte, e divine Han farto lunga historia quì fra mai-Sovra le donne belle, e pellegrine

V'ha

V'hà messa sin in Cielo il buon Cassaldo.

E sovra le Sforzesche, e le Rabine.

Ma perocchè alla prima io non sto saldo.

A pasola d'altrui, perchè sovente.

Mi suole infissocchiar qualche sibaldo.

M'ho voluto informar più largamente.

Da una buona resta, ehe non suole.

Prendersi giuoco di burlar la gente.

E col Ghinuccio so fatto assai parole,

Per chiarirmi del tutto, il qual m'ha dette,

Come voi sere tra le donne un Sole.

E che in voi non si trova alcun disetto:

Ma ranta gentilezza, e cortesa.

Però dapoi che a confenza mia Però bocca di coftor fete venuta y

Mi flate force nella fantalia.

Ebenche mai non v'habbia conosciurs.

Io vi tengo ne gli occhi, come s'io

V'hazesh mille volte già veduta.

E perchè voi fappiate, ho tal difio Di mostrarvi il mio cuor; ch'io spargerei In servigio di voi del fangue mio Di mezzo verno senza panni andrei

In camicia per voi, quando il ciel tuona, E la camicia ancor mi spoglierei.

Perchè voi sete una gentil persoua, Una donna divina, una Signora Virtuosa, galante, e bella, e buona. Ond'io come per sama huom s'innamora,

Son già di voi così lontan più guafto,
Che quelli, che vi ftanno innanzi ognora.

Eragiono di voi atutto pasto
Col Strozzi mio vicino, il qual fi pasce
Della vostra memoria, e vive casto

Ne tutto quel dilette, onde si nasce, Puote addolcislo, o desviatlo tanto, Che con la lingua, o col pensier vi lasce.

Ch s'io potessi un di sedervi a canto, Ed empier gli occhi, or che l'orecchie ho piena. Di tutto quel che non vi copre il manto!

E ragionar con voi del fommo bene, Cioè della virtà: che non pigliaste Le mie parole a mal, parland io bene.

Vi pregherei ben forse, che mi amaste: Ma non vorrei però, send'io sì brutto, Che forse del mio amor vi riscaldaste.

Io fon lungo, fottil, magro, ed asciutto, E non vo troppo bene in su la vita, Sapendo questo, saperete il tutto.

E non ho la virtu, ch'a l'arme invita, Nè quella a cui va innanzi il piè sinestro, Nè quella, che s'impara su le dita.

Un Bergamasco già mi su maestro, Ond'io vo dietro a tutti li poeti, Come a tutti li Santi San Silvestro.

E vissi, e vivo ancor con questi preti, E son stati li miei ventidue anni, Molti giorni cattivi, e pochi lieti.

Ma non vo già turbar con li mie'affanni La vostra nobil mente, la qual deve Qualche noja sentir de gli altrui danni.

E per effer ancor, scrivendo, breve:

Concludo com'io v'ho sempre nel core,
Al chiaro, al bujo, al caldo, ed alla neve,

Vostro schiavo continuo, e servidore.

## CAPITOLO. Della Gaccia.

Fignor, s'io fossi qualche gran poesa Ocome ne veggiam molti, che i lor verbi Ricaman d'aitro, che d'oro, e di feta .. E negli studi. stan sempre a sedersi :: Ove tengon le mufe, pe i capelli, Che sputan detti leggiadretti, e terfi. Più tosto manderei dieci carrelli. Al più bravo guerrier, di Lombardia ... Ch'a voi un pajo di sonorti snelli. Perchè mi crederei, che l'opra mia, Come imbiaccata femmina notalle Vostra mercede, o vostra Signoria. Ma io non hebbi mai , chi m'infegnaffe ,-Come s'infiora altrui, s'imperlà, e inoftra. Nè ch'al Monte Parnaso mi guidasse. Come mi detta la natura, e mostra, Così scrivo senza arte, e così parlo. Come qui udirà la grazia voltra ... Mi vien sovence nella tosta un tarlo, Che mi rode, e mi atrizza, onde a un tratto. L'hunor m'affale, econ la penna ciaple. Ma per dir la cagion, la qual m'ha fatto Scrivervi quelli wers: dociocohè voi Non credelle, chio fossi al tutto matto. Sappinte, che tal finna è qui fra noi Della vofira virtu, ch'ogni periona. Per dir de i fatti voltri , luftia difici... Ma quel che a tutto pasto ne ragiona Maravigliosamente, è il buon Castaldo, Che con la lingua: mai non: v'abbandona ... Ed or che sa pur fredde è tanto caldo. In die

Della Caccia.

In dir di voi, ch'a strivenne una parte Non basterism sucre le stampe d'addo.

Ne io prefumo or di fpiegar in carte

Le vostre todi altissime, e divine, Che per ogni contrada son già sparte.

Ch'a voler dir come viru Vincine,

Ad esser si correse, e liberate,

Non giungerian rutti i Pocci al fine. Ed io che son un huom materiale,

Tentando ciò, ben moltserer, ch'io fossi Daddovero um zucca senza sale.

Ma il più forre argomento, endlio mi mofi,

A creder, che voi fiare un huom divino, Quanto penfar, e immaginar mai paofii.

Fu l'udir io, che il voltro buon destino

Da i remori del volgo v'alfentana,

E vi fa delle felve catadino.

Ove seguendo l'arte di Diana.

Spendete in pire a raccia le giornate: Lasciando addietro ogni atras impueta vana.

E così l'alurui roba won rubate,

E non fravete il fangue de vaffalli,

Edenari ad offura non prefinte. Vi ponno bestemmin sorie i cavalli,

Over qualche fluffier , tui ta fierica

Faccia fe guancie magne, e gli vochi gialli.

Ma d'honeño piacer persona amica Sempre vi loderó , come io vi lodo ,

Benchè la penna mia poco ne dica.

Questo piacer è infin fincero, e fodo,

Chio il voglio feguitat , mentre chio vivo ,

E morir cacciarore ir ogni mode. Ben è di fenno, e di giudizio privo,

E capitul neunice di se stello

Chi non è cacciator, mentre gli è vivo

Io ne

Io ne son pazzo infine, io vel confesso E starei nelle macchie, e ne'valloni, S'io potessi mai sempre non che spesso. Perocchè i cacciator tanto fon buoni, Tanto eccellenti fovra l'altre genti Quanto sovra i cattivi i buon poponi . Io non vorrei pur dirlo veramente, Che qualfifia che non ami la caccia: Mi fosse mai ne amico, ne parente. Se gli è cosa nel mondo che mi piaccia, Quest'è dessa Signor, ch'ogn' altra cura 🖡 Ogni vano pensier dal cor mi scaccia -Altri son vaghi de l'agricoleura, La quale in verità non mi dispiace: Ma mi par ch'ella sia contra natura . Che quanto sotto'l ciel di terra giace, Già soggetto a gli aratri, ed a le zappe, Causato ha Pavarizia pertinace. Romper il dorso, e la schiena, e le chiappe-A la gran madre antica è dura cosa, Però loglio metiam, triboli, e lappe::.. Perchè, di tanto oltraggio ella sdegnosa. Assai sovente fa d'essa vendette. Contra la gente a lei tanto ritrosa » E pioggie, nebbie, e grandini, e factre: Cadon di sopra, e una turba immensa-Di formiche, di vermi, e di moschette ... Tal che sovente avvien, quand'altri pensa Coglier il frutto delle sue fatiche, Che il pan gli manca por fornir la menfa. Poi che sdegnaro le vivande antiche Che la terra benigna al mondo dava ...

Furon le genti a lor stesse nimiche: In quel tempo felice ognun iguazzava,,

Ogni frutto comune era a i mortali .

Onde

La cac-

Onde à rubar altrui non fi pensava. Poscia peggior di tutti gli animali Divenne l'huomo, e l'avarizia nacque Accompagnata da cotanti mali. L'oro, e l'argento, che nascosto giacque, Fu cavato del ventre della terra: E forse cotal scherzo non le piacque. Come i soldati male avvezzi in guerra, Cui non basta alloggiare a discrezione, Che voglion anco saccheggiar la terra. E cercan cose da mover quistione, Cioè zucchero brusco, e dolce agresto, E dar tratti di corda a le persone. Tanto che or per quello, e or per quello, Vengono a voler tutto in una volta, Ed in poche parole fan del resto. Così la mala gente avara, e stolta, Non cotenta di quel, c'havea a bastanza, Cerca ogni vena della terra occolta. Però signor, quel c'hoggi a pochi avanza, A molti manca, sì è mal partita Tra gli huomini del mondo ogni sustanza. Ma la mia musa è del cammin uscita: Parmi che vada omai troppo vagando ... Dietro a capriccio, che a parlar la invita. Dunque con essa a casa ritornando, Vi dico, che la caccia sì m'aggrada, Che la notte di lei mi vo sognando. Amor, e la sua madre in chiasso vada, Ch'altro non mi par quasi il fatto loro, Che haver molta fatica, e poça, biada. Mieconsi i frutti dopo gran lavoro; Come a dir quei smeraldi, e quelle gemme, Che ha cantato il divin Fracastoro. Però la caccia in cor di e notte viemme,

La caccia dolcemento mi luinga.

E dolcemente innamotaro tiemme.

Già mi piacque la berta, e la luinga.

Di qualche donna giovanesca, e bella.

Or conto ne datei per una stringa.

Sia donna mariesta, o fia donzella, Che per lafciar così real follazzo. Io non mi fermerei pure a vedella.

Per te mi firuggo, e per ce fol m'ammazzo, Al freddo, al caldo, o buona roba mia,

At Meddo, at caldo, o buona roba mu E quando piovo forto allor più fguazzo -Di te mi pungo amor, e gelofia,

Quando prendon ripose gli animali, Allor mi vieni nella fantasa.

Non bisognan ricette di speziali
Per farmi rizzar tosto, allaca albura
Calca in nicili a mi mana di simbi

Salto in piedi, e mi mesto gli fiivali. La tua doleczza è lunga, e croke ognora, Ma quest'altra d'amor tosto no sazia,

E feema, e non ci dura un terao d'esa.

Raro è l'amante poi, che tropi gratia

Raro è l'amante poi, che trovi grazia

Lungamente con donne, e spesso avviene,
Che quanto ell'è più amata, più ti fizazia.

Il far l'amor con le donne dabbene L'imprefa, à cui non bafta il tempo westro, Con poco dolce melto amaro viene.

L'altre, che fan per prezzo il fatto nostro,
Son pitture mulaiche, e prospettive,
E d'altre operate, che digramme e d'astre

E d'altro ornate, che digemme, e d'oftro. Ma lasciam, che elle fian buone, o cattive,

O gentili, o villane, o belle, o brutte, O puttane, o dabbene, o morte, o vive. Che io non voglio omai più di lor frutte,

Già ne colfi a mia voglia, or ne son sazio: Si che andate in bordel femmine tutte:

Magià

Ma già mi veggio: troppe lungo spazio Con le vela spiegate eller andato, Com'huom . che regionando non mi fazio. E nel principio non hauca, peníaro D'entrar con la mia barça in sì gran Mare. Come nonchien paurofo, a poco usaro. Ma prefe quelto poona per cantare Le lodi della caccia: perch'io ponfo. Un alera volta di volorio face -E questo negra inchiofera z ch'io dispenzo, Nomfu per dane 3/0 donne 3 a i vostri nasi Ingrato odore, o d'altre che d'incerse. Ma la mia intenzion fu tutta quali Di dire a voi , Signos , come lodarvi Bastanti non farian mille Parnasi. Ond'io mi most sok pen salutaryi, Come gran caecianore, e folo volli Debmio verace amos la moltra facvi. Il qual d'invegno foura i duri colli. In ma più crefce ognon, che gli olmi e i falri. La primavera in Reghi bumili, e molli, E benchè pur mi dia sempre de'calci Empia fortuna, contra'l cui furore Ogni schermo d'ingegno poco valci. Non perria raffreddar mai questo core. Il qual del vostro amor arde, ed avvamps, No le tenaglie gli trattan mai fore L'impresse forma della voltra flampa.

# C. A. P. I. T. O. I. O. as M. Goria, da Hano. c. Gaudelfo.

Arlo e Candelfo messeri ambaduoi, Ed ambeduoi di maggior tirol degui, Se forCapitolo

240 Se fortuna talor pensassi in voi, La qual tutti li vostri, e miei disegni, Che dovria colorir, cancella, e guafta, Si che val poco a distillar gl'ingegni. Ecco di poesia un'altra pasta, La qual vò, che vi serva per sinocchi; Poichè quella del letto non vi basta. Noi siam qui a'piè dell'alpi, anzi a i ginocchi. Ove nacque il Buondino Dàmigello, E par che Giove d'ogni incorno fiocchi. Questa notte appennin si sè un mantello Bianco, che lo copria dal capo a piei, Ch'era a vederlo a maraviglia bello. Onde a voi rivolgendo i pensier miei Ch'eravate più su verso la cima, Al Dio del monte mille voti fei a E posi a un tempo este parole in rima: Neve non tocchi il mio Gandolfo, e Catlo, Se no'l confuma una taverna prima. Poi n'appressammo al monte, per mirarlo, Che in una notte s'era fatto vecchio. Onde tutti inchinammo a falutarlo. Io tra primi alla guerra m'apparecchio. Che s'appressava d'invisibil gente, Che chiude il passo a l'un, e l'altro orecchie. Perciocche pur col suon si fieramente Percuote altrui, che'l Nil d'alto caggendo. Non afforda quegli huomini altrimente. E così tutto il dosso ricoprendo Mi venni, e dove alcun pertugio v'era, Andai con mille industrie richiudendo . Poi salendo il gran dorso, e tutti in schiera, Che tra huomini, e bestie eran ben cento, Il vecchio padre ne se cruda cera.

Che da'giedi alle coste infine a mento

I pià

Ma io

I piè ferrati lo premean sì forte, Che rimbombando ne sea gran lamento. Onde per vendicar sua dura sorte, Ne si mostrò turbato, e siero in vista, E tanto amaro, che poco è più morte. Ed a'preghi di lui maligna, e trista Già noi di folta nebbia ne ricopre, E di freddo gelato in ciel contrifta. S'io descrivessi a voi le lor bell'opre, Che per isperienza havete intese, Farei com'huom, ch'invan la penna adopre d Quel ch'un'occhio lasciò in questo paese, s Che l'altro non perdefie, è poi le cuoja Mi maraviglio, e dicovel palete. Il più bel modo di cacciar la foja Non si potria trovar sotto le stelle, Che chi non muor non sà come si muoja. Quisu è un loco, e ancor par che s'appelle Di certi, che agghiacciaron cavalcando, E di freddo morir fopra le felle. Bestie che la lor morte andar cercando; Ma quelli forse havean propria faccenda, Onde givan per l'alpi travagliando. Questo andar nostro non è pur ch'intenda, E son tutti capricci di Signori, I quai ben par, che l'altrui vita ossienda. O animi crudeli, o dari cuori! Più che l'horrenda faccia d'Appennino, Più che tutti li colici dolori. Non è lingua, nè stil Greco, o Latino, Che contasse giammai la lor durezza, : Che mai non torse dal vero cammino. Quel che sopra ogni cosa il mondo prezza, Che con tanta farica si manziene,

Più che vil fango in tal rischio si sprezza.

4

ű

Ċ.

Z

ć

Ma 10 che faccio verti, mi conviene Romper la neve altissima, e sì spessa, Che il tentier dritto appena l'occhio tiene. Se mi vedette gir forto e fopra ella, Con ie mute parlando, ben direste, Che nei mno capo ogni pazzia s'è messa. Con questo humor son gionto infino a queste Case, tra Firenzuola, e Pietra mala, Ove son della mia men savie teste. Che si fan la via innanzi con la pala, E stanno assediati tutto l'anno. E de la fresca tuttavia ne cala. Io mi muojo di freddo, e pur m'affanno, Che co i miei piedi camminar non posso, Per questi, che di mezzo tolto m'hanno. Il padre Alfesibeo dice, che ogni osso Gli duole, e'l sangue ha più freddo, che neve. E piange, e tuttavia gli fiocca addoffo. Ma voi ben riscaldar Bologna deve: Veggio l'humor, che con strana accoglienza, Come giunti di Spagna vi riceve • E dovete esser giunti alla presenza Di quella di cui tanto si ragiona, C'ha già fatto rizzar Roma, e Fiorenza: Cioè la valorosa Marmarona, Che fu già una minestra senza sale, Ed of vorria beccarne ogni persona. Io sprono quanto posto l'animale, Per voglia c'ho di voi veder domane, E fo un menar di gambe affai bestiale. Onesto in staffetta vi mando sta mane,

Ch'io cominciai quando fornia Novembre, Così vel getto, come un offo a un cane, Hoggi fornito, al cominciar Dicembre.

CAPI-

### CAPITOLO

## Del Letto al suo Padrone.

M Ille lodate parti, ed ingegnose Ho conosciuto in voi, padron mio caro, E vi trovo perfetto in molte cose. Sete avveduto, e di giudizio raro, Ed havete del mondo isperienza, E provato del dolce, e dell'amaro. Tra l'altre quell' altissima scienza Del ciel v'aggrada, e va fovra le stelle La vostra intellettiva conoscenza, Amate Febo, ele nove sorelle, Econversate spesso con poeti, E foglionvi piacer le donne belle. lo conterei di voi mille segreti, Da far maravigliar la volgar gente, Ed invaghir questi oziosi preti. Ma la parte, ch'è in voi più eccellente, Ove ponere il vostro alto intelletto, Tutte l'altre mi fa parer niente. E sento un inestabile diletto Solamente a penlar quanta vaghezza, Quanto piacer prendiate a star nel letto. Ch'io non conosco al mondo altra dolcezza Dopo quella brevissima, la quale Più nel principio, che nel fin fi prezza. Ma questa è tutta intera, e tutta eguale, E dura dalla sera alla martina, E come l'altre non vi può far male. E perche questa è, Pier, cosa divina, Bisognerebbe Apolline a cantarla, Ochi cantò di Troja la ruina. Perchè Lz

Capitolo Perchè l'ingegno mio non può lodarla, Nè quanto al merto grande converrebbe, E quanto voi vorreste celebrarla. Onde primiero il letto origine hebbe Non saprei quasi dir, se non da quelli, A cui giacersi sopra l'herba increbbe. Laonde in uso vennero le pelli Nella seconda età, detta d'argento, Poscia la terza assortigliò i cervelli. Che l'huomo fè divorzio dall' armento, E lasciò star le ghiandi a gli cinghiali, E se le case contra il freddo, e'l vento. Ver'è th'allor non eran Cardinali, Nè questi illustri, ch'or veggiam sì ardent? In honorar i letti, e i capezzali. Ma certe industriose, e vive genti, Ch'aitaron con l'arte la natura, Ed addolciron quelle crude menti. Allor incomincio l'agricoltura, E la dea del frumento, e'l Dio del vino Aggiunlero a mortai fatica, e cura Quel Giove fu per cerco nn huom divino Che gli huomini dabben dagli furfanti E'divise, e'l villan dal cittadino. Allor inprima fospirar gli amanti, Le donne fur vestite, ed inchiavate, Che n'andavano prima ignude erranti Ma i gaglioffi havean troppa libertate, E quelle gran dolcezze eran minori, Come cole per terra ritrovate. Le donne non potean prender errori, , Per la proporzion falsa di veste,

Perchè ogni cosa si vedea di suori. Hebber vantaggio poi le savie teste,

Che haveano i membri ben robusti, e fani,

D'ingan-

Al suo Padrone. 245

D'ingannar con parole, or quelle, or queste Non era in uso quel baciar di mani, Ne'l sospirar si forte alla spagnola, Ch'or è sì proprio de'Napoletani. Ma egli è ben tempo, ch'io ritorni a scola, Poiche digression si lunga ho fatto, Ove for le bastava una parola. Ma li poeti han questa legge, e patto, Che pon dar una volta col cervello, Come sapete, e poi tornar al fatto. Il letto adunque hebbe principio in quello Tempo ch'io sopradico, allor ch'il mondo Dell'incomodità si sè rubello. O glorio so dono almo giocondo, O nobile inventore, che'l ripolo Ponesti al sonno, e gli disagi al sondo l Per te quel Dio del sonno glorioso Hebbe ricetto degno : onde più forte Delle fatiche altrui si se pietoso. Il qual scendendo giù dall'alte porte, Reca tranquillità, salute, e vita, Sotto soave immagine di morte. Lodar il letto è una cosa infinita, Il quale è fresco al caldo, e caldo al giele, E fua dolcezza mai non è finita . E veramente è bene un don del cielo. Perchè ti fa obbliar tutti gli affanni, Ti conforta ogni membro, e ogni pelo. Voi vedere i gran Duchi, e i gran Tiranni In un superbo letto studio porce, Più che in altri ornamenti, e in altri panni Ogni casetta, ogni deserta torre, Se di comprarlo povertà le vieta,

Si sforza un letto almeno a pigion torre.

Enon è sì fantastico poeta,

Nè filofofo pazzo, che non tenga Lettiera in casa, o pubblica, o segreta. Enon è frate al mondo, che s'astenga Da questa dolcitudine si grande: Benchè alla legge lor si disconvenga. Tra l'altre sue virtu chiare, e notande, Il letto ha questo, che sprigiona altrui, E dà riposo sino a le mutande. Mille comodità ritrovo in lui. Ch'io potrei raccontar, ma tutte quante Meglio di me le conoscere vui. Ma che dolcezza fentiria un amante De gli frutti d'amor, senza spogliarsi, Senza toccar quelle lenzuola fante? Dove andrebbon gli fposi a coricarti Con le sposate lor la prima notte? Ben sarebbon diletti, e brevi, e starli. Ch'a giacer per le seive, e per le grotte. E privilegio d'ors, e di lioni, O di genti a rio termine condette Come potrebbon mai tanti minchioni Le donne del buon tempo lufingare, Senza i lor cortinaggi, e padiglioni? Come i veechi potrian, fenza posare Sotto quelle adorffere coperte, Lor forza al gran bisogno, ripigliare? Quel caldo temperato, e quelle berte, Quella soavità del letto uscire Faria gli morti delle tombe aperte. Dolce nel letto è vivere, e morire, E gli prigioni, e peregrini stanchi, Braman nel letto lor vita finire. E s'egli è alcun, eui letto in casa manchi, Non mancan al spedal bello, e fornito,

Materassi, coperte, e lenzuo' bianchi.

Non gla

Al suo Padrone.

Non gli manca di seta, o d'or guernito, Luffuriofamente profumato, In compagnia d'un bel volto pulito. E non mi par il me'speso ducato, Dica chi vuol 2 che in una notte intera Per star in un buon letto ben agiato. Ed ho in odio certa gente austera, Che dormiria più tosto con il boja, Con Alerto, Tesifone, e Megera, Che con colei, per cui arse già Troja, E par sol ch'a veder donna gentile, Non che a toccar venga lor puzzo, e noja é A tal gente si rustica, e si vile Si doverebbe dar bando da i lerei, E dipartirla dal viver civile. So che i', e voi non habbiam tai difetti, Massimamente voi, ch'ogui pensiero, Ed ogni ben ponere in quei diletti. Nel letto sete un forte cavaliero, E capital nemico della caccia, Più ch'un eavallo, e che un pallafreniero Non però, che'l dormir tanto vi piaccia, Quanto comodamente ripofarvi , E ragionar col sonno a faccia a faccia. Io non so chi potesse mai biasmarvi Se l'andar per il mondo non vi piace, Nè per campagne, o selve travagliarvi. S'altri del ben nemico in terra giace, Con l'arme in dosso per parer robusto, Voi vi godete il letto in santa pace. Vi guardate la pelle, ed è ben giusto, Che in questi tempi perigliosi, e strani Non è peco a guardar la pancia, e'l busto «

Il letto è universale a infermi, e a fani, I corpi afflitti, e languidi ricrea,

II letto

. Capitole

Il letto piace fino a'gatti, e a'cani.

Ed a me piace or più che non folea;

Poiche sì me l'havete in grazia messo.

Così ci havessi meco Panacea.

Con eui nel letto sol ragiono spesso,

E mi pajon pur dolci quei pensieri:

Mentre or mi stendo, or mi dirizzo in esso.

Or mirate se'l letto oltra i piaceri.

Ha parimente comodi infiniti;

Ch'io presi questa penna in man l'altr'hieri;

E tutti questi versi insieme uniti.

Ho col cervello in due notti, e in un giorno;

Stando nel letto, e ch'io gli ho forniti.

## CAPITOLO

Aspettatemi quì fin ch'io ritorno.

#### AOttaviano Salvi.

C Alvo, se sete salvo daddovero, Non dico senza febbre, o senza tosse Ma col cervel, con l'animo fincero. Godo come se in me tal grazia fosse, Che peggio è star mal sano della mente. C'haver collo fottile, e gambe groffe. Perchè nè Febo, nè'l figliuol valente, Che racconcia le membra rotte, e sparse, Può medicar un animo dolente . In un', quando io vi vidi amor m'apparle, Chè già con suo possente, e vivo soco V'haveva tutte l'ossa cotte, e arse. E parvemi di Siena un comun gioco. Come quel delle pugna, il morir spesso : E l'andar fospirando, e'l parer fioco. . . . . . . E non tenni le risa, io vel confesso, Car. I

E fe

LS

E di voi, e de gl'altri così fatti, Feci mille chimere tra me stesso. Io non dirò giammai, che siate matti. Perchè l'amor è una cosa tale, Che fa parer rabbiosi insino i gatti o Ma questo è un costume universale, Rider quando alcun cade, e con fatica Creder il mal d'altrui chi non ha male E perchè il ver tra noi chiaro fi dica, In quel poco di tempo anch'io paffai Scalzo per mezzo di sì folta ortica. Col fuggirmene tofto io mi salvai Di man d'amore, e se più dimorava, Quelli eran colpi da non guarir mai. Ma spesso il grillo in capo mi montava, Come se stato sossi anch'io da Siena. Quando le vostre donne io rimirava. Non fu poca virtù, nè mitior pena Il parer savio, e non scoprir gli humori, De quali mi fentia la testa piena Ben frod dir, Siena'e nido d'amori . Madre di dame belle, e pellegrine, Rapace de'cervei, ladra de'cuori E veramente son cese divine; Ma spero di contarle un'altra volta, Se i miei fastidj giungeranno al fine. Or io vorrei saper, se l'alma è sciolta Del gentil vostro, e mio Duca divino, O ne'lacci d'amor, come era avvolta? O s'ei per seguitar altro cammino, Lasciando quel della sua chiara stella. Disdegnoso contrasta al suo destino? Scrivetemi di lui qualche novella: Verbigrazia, se mai delle viole Colte a Bologna penfa, over faveille.

E se quelle dolcissime parole
Gli passan qualche volta pel cervello,
E se più ritornar a l'orto vuole.
O se spento del tutto è quel martello,
Ch'io temo, che l'humor di Fonte brando
Non sia cugin di Lot, o ver statello.
Onde spesso il cervel mi vo bectando,
Com' huom, che di quel sonte ha già bevuro.
E di lui tuttavia fantassicando.

E temo di non effer già caduto

Dalla memoria fata, dove molt'anni

Star ripofatamente havrei creduto.

Questo più ch'alcro ognor m'adduce affanni s Temer del suo mutar opinioni s Come è spesso il mutar la veste, e i panni s Godo, ch'a Siena non vi son bussoni :

Cioè Pericchi, Rolfi, ed Aghilari, Che stanno sempre a sanchi a i gran baroni.

E fono in quello foio huomini rari, Che fan parer cortefi, e liberali Quei, che in ogni altra cofa fono avari. Non han però virtute in Cardinali,

I quai non ridon così volencieri, Come fan questi illustri cemporali

Che per parer galanti cavalieri . Son pazienti a fopportar la noja Di quelle beltie, e ridon di leggiari .

E questo, frate, è quel, che più m'annoja, Che de l'orecche mie più pre la han fatto, Che non feron Achille, e Ulisse a Troja.

Tra tanti miei meggior anch'io fui matto.» Ma di non eller più fo giuramento: Or col mal'anno ritorniamo al fatto. Che fate voi, che fan forfe dugento.

Tra cognate, fratei, pipoti, e fore s

Arispet-

Che ad un'Imperador darian spavento ? Qual è de gli intronati boggi il maggiore ? Qual'ha pestel più grosso, e più capace Mortajo, e qual di lor fi fa più honore ? Il noftro messer Pietro havrà mai pace, Opur col Dio d'amor perpetua guerra è Che come il sol la neve le disface. In qual parte del mondo , o in qual-torra L'archintronaso Agevole si trova. Sarebb' egli giammai gito sotterra de Dopo ch'ei se quella solenne proya Di farsi cavalier imperiale. L'addimandar di lui poco mi giova. Quel buon Imperador fece un gran male Di darli tanti tutoli in un soglio . Per farlo diventar poi si bestiale. Io che per accidente alcun non foglio Dimenticarmi l'amicizie antiche. Di lui fovente, e con ragion, mi doglio E prego, che gli sian tucte nemiche, Per vendeux di cià le donne vostre. Senza alcun frutto delle sue fatiche E che nessuna dal balcon si mostre, Qualor più spasseggiando andrà d'intorno Di sua bella persona a far le mostre. Or lascio hi, ed a gliastri ritorno. Che sa messer Giovan, che sa l'abate, Che fa Virgilio cavalier adorno ? Ruggier come dispensa le giornate à Come sa il maggior d'homo a toccadiglio Il Conte segue ancor le traccie usate? Un che calze, e giubbon porta vermiglio a Edèpur de cervei Napoletani. Vedrà mai fine del fino lungo efiglio è Turti costor mi pajon, buon Christiani 🕽

A rispetto de gli altri lor parenti, Perocchè tutti son parabolani. E vanno in stampa i lor ragionamenti, Tutti sono baroni, e tutti abati, E tutti gli futuri hanno presenti. Ed han l'abbaco, e numeri mutati, Non han decine, ma ruete migliaja, E tutti i lor tornefi son ducati. Par che nel ragionar ti dian la baja, Ma l'ordinario lor è in cotal modo Perchè più grande Napoli ti paja. E già gl'intendo anch'io, qualor io gli ode, E saprei ragionar, come esti fanno, E perciò io non gli biafino, anzi gli lodo. Ma perchè superbissimi ne vanno, Respondete lor voi, se Iddio vi guardi, Che gli Senesi men virtù non hanno . Che se Napoli ha il titol de'bugiardi, Voi con la prova in man potete dire, Che Siena ha il vanto de'cervei gagliardi. Or io vorrei pensar già di finîre. Ma il padre Alfesibeo quel da Coreggio, In questa carra a Siena vuol venire. **E** dice, che di fuor lasciar nol deggio, Perchè del Duca anch'egli è servidore, Che è pergir ognor di mal in peggio. Questo non ho già detto per errore, Ma perchè delle corti è comun uso, Manear sempre la grazia nel Signore. S'io volessi adular, direi ch'escluso Fosse da tutti gli altri il Duca nostro, Ma non voglio accufarlo, e non lo scuso. Or dice Alfesibeo, che è tutto vostro,

Eche un di spenderà per sua Eccellenza In lodarlo un'Ampolla del suo inchiostro -

Gandol-

## A Ottaviano Salvi. 253

Gandolfo è fuor, già della humana essenza. Tutto rivolto a contemplar quel sole, Che Fondi fa gioir di fua prefenza • E l'alma fua penfar altro non vuole, E gli occhi luce al mondo altra non hanno Nè san l'orecchie udire altre parole. Messer Carlo da Fano ha un grave astanno, Perciocche'l suo vicin mastro Pasquino Non ha raccolto il suo dritto quest'anno e Perchè nè di volgar, nè di latino Non s'è veduto ancor verso, nè prosa, Che fosse degna pur dell' Aretino. Qualche pedante ha fatto qualche cosa, · La qual per honestà non vi si manda, Che sarebbe un' impresa vergognosa, Onde di ciò perdon vi si dimanda, E messer Carlo con baciar di mano Al vostro duca assai si raccomanda. V oi guardate la telta, e state fano.

## CAPITOLO

## Al Marchese del Guasto.

Unque voi andrete pur, Signor Marchele;
Ad incontrar le quaglie, e gli altri uccellis
Che vengono ora di lontan paele;
E vedrete del mar quei gran vitelli,
E di Proteo pastor quei fieri Armenti,
Che mi fanno rizzar tutti i capelli.
Vedrete nuove barbe, e nuove genti,
Nuovi habiti, nuove arme, ed udirete
Nuove barbare lingue, e nuovi accenti.
Voi dunque senza me pur ve ne andrete
Pet l'onde salse in Africa, la dove
Il buon Caton quasi morì di sete.
Vi gin.

Capitolo 254 Vi gitro, che di voi pietà mi move, Benché della man voftra, e del valore Speri d'udir mara vigliose prove. Ma troppo dolce, e tenero di core Son io, troppo mi cal delle persone, A cui fon obbligato, e porto amore : Bon: fit crudel, thi fu prima cagione, Che fi folcasse il mar, o Argo, o Tisi, Se fotte d'essi voi . Dio vel perdone . Render vi doven pur pauroli e schifi e La faccia di Nettuno e e tanti moltei a Tante bostie marine, e fieri grifi. Troppo furo inhumani i cuori voltri: A folcar l'elemento che natura Havea dirifo dagli lidi nostri. E fu quell' alma ancor spietata, e dura ... Che l'honor delle falci, e degli aratri. - Rivolse in si crudel manifattura. Per privar de lor figli i mosti patri. E le tenere spose de mariti, Piangendo i giorni tenebrosi, ed aeri ... Ciechi, che per trovar gli estremi liti

Contra natura fer le vite corte,
Evidero i lor di tofto finiti.

Duel furia è questa di chiamar la morte.
Col ferro ignudo, la qual fenza guida.

Taciramente vi viene alle porte?

Parmi veder, ch'ella di noi fi rida,
Che fingir la dovren me, e fiam si par

Che fuggir la dovremmo, e siam si pazzi,
Che procacciamo il modo, onde ne ancida.
Quanto mi par miglior, che l'huom si sguazzi
Sicuramente in camera, e che s'armi
Il corpo di lenzuola, e materazzi.
Che di pungenti, ardenti, e lucid'armi.

Il quel

A guifa d'un polition voltro vicine,

Al Marchefe del Guasto. 255

Il qual nel letto un Paladino parmi . E si gode un riposo alto, e divino, Un alma pace, come quelli antichi, Che dier principio al gran nome Latino. Io parlo de Saturni, Fauni, o Pichi, Non de Turni, Mezzenzi, e de i Pallanti, Che infanguinaro questi colli aprichi. E voi non stanco de travagli tanti, Nè fazio di trionfi, e di vittorie, Ancor arcite di sperar più avanti. Non ponno omai capir tutto le storie Nel mezzo del cammin di voltra vità a Mezza la fomma delle vostre glorie. Che fia poi, se virrà, che havere unita Con fortuna, a lo eltremo v'accompagna, Enclimprese, come suol, viaita à Già le genti d'Europa alla campagna Cadder per voi più volte, e d'Asia poi Tremà fuggendo quella curba magna a Or l'Africa v'aspetta a lidi suoi, Là dove quella gente berrettina E Barbaroffa guà troman di voi . Giusto disso vi mena alla sovina Di quelli, che poco anzi hebbero ardire Di far qui preflo a noi tanta rapina. E su ne i monti ser scalza suggire La laggia, e bella donna di Gonzaga. La cui gran fama gli fè quà venire . . . . . Perocche Trojs non fu mai si vaga La qual d'altra bellezza non s'appaga. E Solimano al gran nome di lei, Che la fama ha portato in ogni partegui N'ha fospirato quattro volte, a foica. Voi dunque, a cui Bellona aspira, e Marte, E fete

E sete fingular dall'altra gente Date materie a le moderne carte. Ragion è ben, che un'animo sì ardente D'acquistar lode, ogni mortal periglio. Ogni furia del mar prezzi, per niente. Già veggio l'African campo vermiglio, A.l'apperir d'un Scipion novello, Valente con la mano, e col configlio. Voi sete appunto, un huem fatto a pennello : Giovane, e ben disposto, e valoroso, Altiero in vista, e di persona bello. Maio, che fonoamico di ripofo Mi godo volentier con questi preti La dolcezza del vivere ozioso. Desiderio non ho, che m'inquieti, Salvo speranza honesta, che conforta La povertà compagna, de poeti . Seguo con barba lunga, e cappa corta La povera ne fallica poelie Alla qual poco manca d'effer morta Ed a voi lascio Tunis , e Bugia, Ed Algieria and Orang, e Tramilena E quanti Regni sono in Barberia. La fama vostra allor sia sazia, e piena. Di provincie acquistare, e di tesori, Ouando i lidi saranno senza arena. E faranno consenti i vostri cuori, Quando i boschi saranno senza frondi E gli prati senza herba, e senza fiori. A voi non basta, che Nettun circondi I confin della terra d'ogni intorno x Che ancor cercate mille nuovi mondi-E veramente a ritrovare il giorno, Dove si corca il sol dall'altro canto.

Di Bacco i Tigri giammai non andorno d

Ne Alci-

Al Marchese del Guasto. 257

Nè Alcide di terren cercò mai tanto, Benchè con l'arco spaventasse l'Erna, E placasse la fiera d'Herimanto. Si come han fatto nella età moderna Audacissime genti, che del mare Han ricercato ogni midolla interna, Cara la vita a cui certo non pare, Poiche l'oro, e l'argento, e vili arneli, Hanno per cose più dilette, e care, Deh, Signor, non andate in que'pach, Dove Cerere, e Bacco non fur mai, Nè Giano a comparir anni, nè meli. Vero è che non ci sono anco Notai, Crudele, ed avarissima brigata, Nè dottori degli huomini beccai. Per quelle bande mai persona nata Di quà non mosse piè, ma la carretta Solamente del Sole era pafiata. Prima, che questa d'avarizia infetta Ultima nostra età spiegaile vela Verso Occidente da l'Herculea stretta. Or vanno innanzi sì, che lor si cela La tramontana, e veggono altre stelle, E guida lor navigio altra candela. Non é mai chi di loro oda novelle, Se non quando ritornano essi stessi, Tutti cangiati, e con un'altra pelle. Deh caro signor mio, s'io vi vedessi. Vi pregherei con le ginocchia in terra, Che non foste cagion, ondio piangessi. So che disio d'honor vi dà più guerra, Che di quanto oro han l'arche degli avari E quanto dentro il mar giace sotterra. Ma questa mi par arte di corsari,

Dove non vi varran nè camiciate,

Nè tan

Capitolo 258

Nè tante discipline militari, Le genti d'Eolo son genti sfrenate, Peggio che Taliane, e che spagnole, Quando fon daddovero abbottinate, Era gionto a quell'ultime parole Col cervello per banchi cavalcando, Due ore innanzi al tramontar del Sole. Quando di dietro il mio nome chiamando. Mi sento il buon Gottiet pien di dolcezza. L'Italia con la fragna mescolando. Ave fignor, la feconda allegrezza Quiero dezir; ond'io volcomi ad effo Gia tutto di saper pien di vaghezza. Poi diffe emes sabido adesso, adesso, Che la Marchesa del Vasto ha parido Un'hijo, or ora ha pur venido il mello. In tal modo parlò todo garido, Con quel volto Turchelco, è quei mustacchi C'han per Italia si famoso grido. Se venesse il messia con mille sacchi Di grazie, non farian si lieti un quanco, I dottor di Alcorrai, e d'Almanacchi. Com'lo fui in quel punto, e ne son auco, E ne ringrazio Iddio, poich'ei vi dona Delle sue grazie, e non ve ne vien manco . Così vi veda in capo una corona, Come la meritate, e un scettro in mano. E inchinacyi humilmente ogni persona. Or andate, fignor, ma state sano, Se andaste ben [ come di qua si dice ] Contra'l Re Constantinopositano Il Ciel vi meni, e vi torni felice.

## CAPITOLO

## De' Frati.

M Olte, e diverse son l'opinioni Dello stato de gli huomini selici. E co i desir s'accordan le ragioni. Chi la felicità pone in amici » Ch'in tesoro, o in regni, ed in havere I milion di sudditi felici. Men sustanza, e più ritta di tenere, Piace al Spagnuol, ed al Napoletano, E lodan più, che l'esser il parere. II grande Arcipoeta Mantovano E'l Calabrese san ricco, e bearo, Sopra ogni Duca, e Principe un villano: E dicon, che il dormir in un bel prato, E mangiar frutti dell'Alber di Giove, E bever acqua è un viver fortunato. A quel che cantà Delia par, che giove Tener di, e notte lei stretta nel seno, E star caldo nel letto quando piove, Altri favi in haver l'animo pieno. D'ogni piacer han posto il sommo bene, Via più, che in posseder oro, e terreno. E veramente che t'acconcia bene E datti il tuo dover quell'Epicuro, Se non inquanto a Dio si disconviene. Lo studio di certi altri è forte, e oscuro, C'han voluto cercar stelle, e pianeti, E dar giudizio del tempo futuro. Questo presente è bel viver de preti, Se d'haver s'ingegnaffero gli sciocchia Come gli corpi, gli animi quieti.

E anco

E ancor par, che buona sorte tocchi a E gran comodità a li pedanti, Se civette non son gusi, ed alocchi. Pochi felici fi trovano amanti, C'hanno per un piacer ben mille guai a E per un riso più di mille pianti. L'esser di questi non sara giammai, Che mi pajon in tutto fortunati: Nè ch'io possa invidiarli o poco, o assai. Ma trovo alfin, che tra gli humani stati, Sovra ogni gran virtu, sovra ogni regno, La più felice è la vita de'frati. Di quelli in spezie, c'hauno i piè di legno, I quai non già, siccome il vulgo crede, Son frati per viltà, ma per ingegno. Lascio, che sien colonne della fede, E che cialcun di lor dopo la morte, Da Dio sia fatto del suo regno herede 4 Ma sol questa terrena, e mortal sorte, Intendo di parlar quante dolcezze: Quanti piaceri, e comodi lor porte. E poi si vante Italia di ricchezze. La Francia de'suoi tanti Paladini, Napoli, e Spagua delle lor grandezze. Prima nelle cittadi, over vicini, Poco fuor delle mura hanno i conventia Tra vaghi boschi di cipressi, e pini. Dove lontan dagli occhi delle genti

Hanno mille oratorii, e laberinti, Da far i fatti lor lieti, e contenti. Egli è poi quell'andar scalzi, e discinti, Una comodità non conosciuta,

Da sfogar presto i naturali istinti. Che la natura assai meglio s'ajuta Libera, e fenza alcuno impedimento

E'l vigor alle membra non tifittt. Queste calze, e giubbon con stringhe cento, E l'andar così stretto in la cintura, E' a la vita nostra un tradimento: Crescon le membra in lor senza misura; Come rami in la pianta, e forza prende Quel c'ha più degno in se nostra natura 👉 Fianchi, stomachi, reni non s'intende, Che regnino tra lor-nè da speziali, Gran copia di cristei vi si vende. Ed essi stessi con lor serviziali, Che son grand'istrumenti alla salute, Danno presto rimedio a tutti i mali. Chi potria mai narrar tanta victute, E scriver l'inessabile bontade, Ove tutté le lingué farian mute E questo è bell' ancor, che lancie, o spade Loutane van da lor, e i colpi fierl, Onde ufa Marte tanta crudelrade • Si che man di cerufici, o barbieri, 🦠 Non pone impiality nelle lor ferite; with Nè veggon l'offa sue sopra i taglieri. Vivon lieti, e contenti, e senza lite: Nè mai bargelli, nè governatori, Danno in poter di bitri le lor vite. Nè quei profuntuosi di cursori, Come fanno a noi altri in mezzo a'banchi Sfodran contra essi le lor armi suori. 'Nè fanno i volti lor pallidi, e bianchi 🐨 Creditori importuni, che struggendo Ti van la vita, e ti son sempre a i stanchi. Or ecco, che parole non vi vendo, Queste son grandi, ma maggiori ancora: Cose, e non false vi verrò dicendo. Di lor cibo giammai non paffaŭ l'ora 🖯

Capitolo

Tutti in un punto a tavola sen vanno, Ove a Dio ringraziar non si dimora. In mensa le vivande subit'hanno Calde, e si copiole, e delicate, Che allargar i cordoni a tutti fanno. Minestre ben acconcie, ed insalate, E gloriose torte, e ravinoli, Che farian vage un Re di farsi frace. Non han scalchi, o trincianti mariuoli, Nè cuoco ladro, o ruffian spenditore, Che il dritto lor per la puttana involi. Non mangiano a staffetta, o contan l'ore y Gustando li bocconi ad uno, ad uno, E sol con denti fan qualche romore. Addoppian le vivande nel digiuno. E stansi riposati dopo pasto, Senza paura, che gli chiami alcuno. Or entrai dalla spiaggia in un mar vasto, In fin qui è quasi nulla quel, c'ho dette, Appena or provo del litto il tafto. O sommo de gli frati, o gran diletto, O piacere, o dolcezza, o vita lieta! Poish'a lor lice quel ch'è a noi disdetto. Quel che al fratello, ed al padre si vieta, Liberamente a un frate è concesso: Di gir in monacal cella fegreta. Vanne divotamente, e torna spesso, E lo, che non può dir come colui: Tra la spiga, e la man qual maro è messo. E di quei volti angelici, che in lui Han posto ogni sor bene, ogni speranza, Gode sicur senza sospetto altrai. E foglion volentier prender baldanza Delle mogli d'altrui, madri, e sorelle, E vanno a visitarle per usanza.

E Gn-

E fantamente a ragionar con elle S'assidon, e per man piglian sovente Le più dilette obbedienti ancelle. La coscienza allora si risente, E drietamente verso il ciel si levà, Mentre ragionan sì devotamente. Poi dicon, che l'udir nulla rilieva Senza l'oprar, e che'l povero infermo Si pasca, e'l nudo in casa si riceva. E perchè il mondo è sì fallace, e infermo, Che non ci serba sede, che'l pensiero Si metta in uno amor stabile, e fermo. E poi si dice come di leggiero Si pecca, e come è fragile la carne, Ma che Dio in perdonar non è severo. Anzi che vuol, che l'uno, e l'altro amarne Dobbiamo, e non ci lega così stretti, Che non possiamo insieme trastullarne. E danno esempio delli sacri detti, E se gli è cosa c'habbia dura piega, E che non entri ben nell'intelletti, Il padre accorto la distende, e spiega, Ed ella, s'egli è scuro, o stretto il passo, Che pian gliel faccia sospirando il prega. Donde il buon padre di ben far non lasso. Apre, disnoda, e illumina le carte, E liquefalle come al fuoco il grasso. In quel confessar poi è una bell'arte, Che tutte le Duchesse van lor sotto. E le Reine menano in disparte. E san de'fatti loro il crudo, e'l cotto: E se son fredde, o calde, o preste, o tarde, E se van di postante, over di trotto. Bisognan bene allor brache gagliarde, Quel che poi segue, Dio per lor vel dica: 264 Capitolo

Ma so ben io come il pesce si scarde . O degli amanti inutile fatica, A che più si sospira, a che si langue, A che sì stoltamente Amor v'intrica! A che'l volto mostrar pallido esangue! S'a un frate la fortuna può donare Quello, che comprereste voi col sangue. Un convento di frati è proprio un mare, Il qual tutte le femmine raccoglie Che vanno le lor some a scaricare. Jo per me, se per sorte havessi moglie, Col pegno in man scur non mi terrei; Ma Dio mi guardi di sì strane voglie. Parvi che questi siano huomini, o Dei? Vi giuro per lo corpo d'Antichristo. Che volentieri frate io mi farei. Ma costor dirian poi, ch'io sossi un tristo, E che disperazion m'havesse inducto, Or che trentacinqu'anni il mondo ho visto. I frati infine son felici in tutto, Del cielo, e della terra son padroni, Essi cogliono il fiore, ed essi il frutto. S'io fo peccato in ciò Dio me'l perdoni: Ma giurerei fopra la vita mia, Che tutti son divoti, e santi, e buoni. Dicono in genocchion l'Ave maria, E la comodità, che Dio lor manda, Par lor peccato di gittarla via. Non preteriscon quel che Dio comanda, Crescendo, e'l seme human multiplicando, · Acciocche per lo mondo più si spanda . E sempre ben parlando, e meglio oprando, Qualche vergognosetto fraticello Di quel, che debbia far vanno informando. Vien la comar, o la Bizzoca in quello,

Delle Bugie .

E gli porta a donar per la bisogna,
Un bel pajo di brache, o un drappicello
Se di pigliarle in mano ei si vergogna,
Ella forride, e china in terra il viso,
Ed è tra lor partita la vergogna.

Conchiudo alsin: chi brama il paradiso
Haver in questo, e in quell'altro mondo,
Facciasi frate, che di sesta, e riso
Solcherà un mar, che non ha riva, e sondo.

### CAPITOLO

## Delle Bugie .

Tutti i volumi, e tutti li quinterni, Tutti i Poeti, e tutti quei, che isnno, Tutti gli antichi, infin tutti i modetni. Quel ch'ora vi vò dir, detto non hànno, Messer Ghinuccio, ed è ben cosa degna D'esser cantata tutti i di dell'anno: Or le vostra merce non si disdegna, Di prestarmi l'orecchie una mezz'ora, E far attento quanto si convegna; Jo canterò non la vermiglia aurora, Nè'l gran carro di Febo, e i quattro venti, Nè i bei prati, ch' Aprile inostra, c insiora. Ma quel che va di par con gli elementi, Che conserva, e mantien l'humana vita, Senza cui spense già sarian le genti. Ben è giusto disso quel, che m'invita A ragionar di questa nobil cosa, Che dal suo corso mai non è smarrita. E vola per so mondo, e mai non posa, Empiendo le cittadi di se stessa, Nè mai stanca si vede, o giace ascola.

Capitala

Non aria, o uerrà, o fuoco, o acque, è della, Ove la natural filosofia Dagli antichi inventor tutta fu mesta. Ma una certa piana, e deirra via, Che ci conduce alla vita beata: In nestra lingua detta, la bugia. Per là qual vive ogni persona nata, E senza lei morremmo tutti quanti. Come muojon le mosche la vernata. Or mirate gli antichi poetanti, Quanni ne furon mai greci, a latini, E li moderni ancor dotti, e galanti. Che con le lor bugie pajon divini, Facendo ragionar fontane, e rive, E montagne, a spelenche, e saggi, e piur-E prima il higado Apollo, e quelle dive, Alle quai nei faceiam ceranti honori, Non: furo al mondo mai morte, nè vive. E quei Celari Augusti Imperadoria E Messali, e Agrippi, e Meconati, De quai si fanno ancon tanci romoriis Per boeca di colono fun cansari, Che gli ornaron di fole, e di bugie, Come s'ornano ancor questi prelati. Attribuendo loro apere pie Per lo commaria, a per altre colette, Ch'io faccio pases nostri, e ave masie. Guardisi d'allacciar le fibbie Arette Un poeta gentil, c'habbia del busno, Quando egli indollo la giornea fi mette. Perchè più corron della lode al fnone Questi, ch'io dico, ch'a quel della piva I Mantovani, quando in villa fino, Però s'avvien, ch'un buon Poeta scriva,

Alzi l'antenna pur, spieghi le vela,

E G

E fi dilunghi dalla vera riva Ma non ordifica le bugiarde tele Con stame propries estar um pietor discreto ,... Che discuopra il più bello, el brutto cole. O non diez covelle, ediali checo; Perchè la verità non piace mat, Benche six moleo il dicitor facetor. Sono in Italia de poeti affai, Che darian seaecommen all'Aretino, Ed a quanti Azetini faz gizmmai ... Se volessero amine per quel camerina . Di scriver sempre male, e dir ik vero, Consinlegna la Ruola di Pafquino. Chi brama effer poeta daddovero, Così vada dal ver fompre lontano. Come: da fengli un provvido nocchiero. L'Aretin per Dio grazia è vivo, e fano, Ma'l mostacoio ha fregiato nobilmente, E più colpi ha, che dita in una manoc. Questo gli avviene per esser dicente Di quelle cose, che tacer si denno, Per non far gir in collera la gente. Egli hebbe il torto, e non quei che gli denno: Perchè dovea saper, che a i gran figuori, Senza dir alero, basta far un cenno. Altri, che sono incore in tali errori, Han finiti, i lor di sovra tre legni, E palciuti gli comi, e gli aveltori -Ora vegnamo a gli aleri effetti degni, Che fon maraviglioti, ed infiniti, E quasi da stancar tutti gl'ingegni. Come farian le donne co i marin ? Sarebbon como pecore scannate,

Che

Io parlo delle donne innamorate,

Che sono ite a gran rischio della pelle, E poi con le bugie si son salvate. Se havete letto le cento novelle, Vi dee pur ricordar di Beatrice, Di monna Tessa, e di mill'astre belle. Che ivelto ogni fospetto da radice, Da'lor mariti fur tenute in prezzo 3 E con gli amanti fer vita felice. Ma la moglie di Tofano d'Arezzo, E quella di Nicostrato ser cose Tanto ingegnose, che non hebber mezzo. Quante donne eccellenti, e valorose Andrian prive d'honor, se questo velo Non ricoprisse lor voglie amorose? Amor si ficca dentro in ogni pelo, E convien, ch'obbedisca alla natura Ogni persona nata sotto il Cielo. Madonna, la qual sia semplica, e pura, Non goderà giammai di quel piacere, Del qual non può goder s'ella nol fura. Le bisogna trovat mille chimere, Con mille finzioni effer bugiarda, Per ricoprir altrui le cose vere. Ma non è donna, che non sia infingarda, Quest'è lor vizio proprio, e naturale, Come del sol, che scaldi, e'l foco, ch'arda. Benchè sia cosa antica universale, E necessaria sì, che senza lei, S'un stesse ben, cento starebbon male, Ella fu prima negli antichi dei, Che quelle donne sotto falsi veli Ingannaron tre volte, e quattro, e sei. Quel vestir si mentiti, e varj peli, Fur precipuo argomento a li mortali.

Quanto divinamente il ver si celi.

Son

Delle Bugie

Son delle donne ancor così beffiali, Ed hanno alcuna volta si del matto, Che sprezzano i diletti naturali. Con queste usar convien qualche bel tratto, E saper sigurar qualche novella, In persuaderle di venir al fatto. Con oro, con cittadi, e con castella, E quì convien che'l ver vada per terra, E'l falso vinca, e fi rimanga in sella. Infin così si vive in ogni terra, Che la menzogna tenga il primo loco. E l'avversaria sua giaccia sotterra, Quel che non è bugiardo è huom da poco, Un ignorante, una persona vile, Da men d'un mulattier, da men d'un cuoco. Ma un spirto magnanimo, e gentile, Tanto più merra honor, quanto rerova. Invenzion più arguta, e più fottile. Non vi potrei mai dir quanto mi giova Famigliarmente converlar con certi. Che fingon sempre qualche cosa nuova. In questa nobil arte gli più esperti, A cui tener convenga a tutte l'ore Ambi li buchi de l'orecchie aperti, Io veramente, non prendendo errore, Tenuti ho sempre li Napoletani, Massimamente, quando san l'amore a Perch'hanno certi log tiri di mani, Certe facezie non altrove intele, Si ghiotte, che farian rider i cani. O gran felicità di quel paese! Al qual su d'argomenti, e di parole La natura si larga, e si cortele,

Che quanto cigne il mar, e fcalda il fole,
Pajon le genti fenza lingua, o mute,
M 3

A rispetto di quelle parti sole. Quelle somma, ed altissima virtute Nelle parti di Grecia al tempo antice Fè sì famose quelle genti acute. Le quai poi di Sicilia al lido aprico In barca la portaro, ove fempre hebbe, Quell'aer dolce, e quel terreno amico. Ma perchè con la lingua il popol orebbe, Passò tosto quel strento all'altra parce. Ch'alla gran Grecia ancora il nome slebbe -Per tutte le coutrade crebbe l'arte. E gloriolamente si diffinle Intorno con le lingue, e con le carre. Allor nacque Calliope, e le mufe, E tanti favolofi, e vani mostri, Le Mogere, le Scille, e le Medufe. In total modo li pacii noffri S'empieron di menzegne, e faren foli Felici a paro delli Greci inchioftri. Ma vanti pur Vinegia i fuoi figlinoli, E fiorenza gli suoi, che al fin saranno a Quei marinari, e questi serajuoli. Quei di Napoli tanto innanzi andranno, Quant' il famo alla fiamma, e gli altri tutti, In dietzo di gran lunga lasceranno -Ma perchè la menaogna ha fiori, e fratti. E li produce a guifa delle piante. Secondo li serreni, o graffi, o afointi. Intorno a questo è ben cagion, chi ie came, E ch' le descriva appient i suoi effetti. Non intefi giammai dal vulgo estante. Tutti eli luoghi, ch'io vino sopradenti, Naturalmente son sertili, e busti-Onde producon shuomini perfecti -

I quai fenz'alera indultria, e fenza franci:

San poenicamente ragionare, E trovar mille belle invention. Questi, ch' io dico si denno agguagliare A i bei fiori d'Aprile, ed alle foglie, Onde sì vaga primavera appare. Solo al diletto dell'Immane voglie, Che del piacer impor, che pasce gli occhi » Di tal vaghezza infin nulla fi coglio-Ma chi d'altro sguazzar, che di finocchi, E brama fiaver le man piene di spiche, E nel mosto pescar sovra i ginocchi, Venga volando a queste muna antiche, Ove della menzogna il veto feme Giammai non falle l'humane fatiche. Questo è'i terreno, il qual sovra ogni spente. Rinverde sempre alla stagion prà acerba, E vente, e pioggia, e grandine aon teme. Qui si wode siorita, e verde l'herba, L rami carchi di frutti matun , E Roma trionfar rinca, e supertus-Qui l'ingegui Tedeschi alpestri, e duri, Si fan fortili, e gli Franciosi foschi, In questo aer si fan lucidi, e puti-I Genovest a un tratto si fan Toschi, Qui s'allorighe infine ogni perlona, S'ella fosse ben nata in mezzo a i boschi L'aer, la Terra, il Ciel, el'acqua surona Monzogue, e queste mura, e questi fasti, Tutto è menzogna ciò che li ragiona « Per questi gloriofi, ed alti pasti A ricchezze profonde, ed infinite, A formati homor dicitemmente valli -Non vederabbe if fin d'una fua lite Senza bugie, nè d'altro suo disegno Chi mille anime haveille, e mille vite. M 4> Quel-

Quell'e più fingular, quell'e più degno, Che con parole accorre, e ben composte, Sa contro il vero assortigliar l'ingegno. Tal, che già fu pizzicaruolo, o hoste, Or è gentile, e tal, che già poch'anni Gridava calde alesse, e calde arroste. E veggio vestir drappi, e ricchi panni Tal, che vestì le mule, ed esser detto Dal volgo messer Pierro, e messer Gianni. Onde si può veder, ch'un huom persetto Non have alla natura obbligo tanto, Quanto alla cosa, ch'io v'ho sopra detto. Natura senza cappa, e senza manto, Come le bestie, ne fa tutti nudi, E questa vita cominciam col pianto. Poi per viver convien, che l'huomo sudi -Che s'affatichi, e giammai non ripole, E che s'ammazzi per haver de'scudi. Non dà pan la natura a gli oziofi, E bisogna, che gli huomini sian forti, E con mano, e con lingua industriosi. Voi sete pur nudrito in queste corti, E vedete ogni di quei, che son vivi, E vi dee ricordar anco de'morti. Quanti ricchi vedete, e santi, e divi · Salir in cielo, e quanti altri deserti Cader al fondo miseri, e cattivi? Quelli c'hebber li premj eguali a i merti; Furon parecchi de'vostri Senesi, Huomini savj, e di natura esperti. Quegli altri sciocchi fur de i miei paesi -Che non fanno adular, nè dir menzogna,

Tanto son grossi, e d'ignoranza ossessi. Che parria lor grandissima vergogna,

E non

Dire a un Cardinal parole falle.

E non han l'arte di grattar la rogna. Mirate voi se son le zucche salse, Che persona giammai di quelle bande A questa rossa dignità non salse. Ed io di già con quella bestia grande D'india venni sì allegro a questi paschi, Son porco magro ancora, e non ho ghiande. Qui bisognano infine huomini maschi, Perdonatemi voi gente di festa, O huomini Lombardi, e Bergamaschi. E voi Ghinuccio mio, benchè la testa Habbiate grossa, e tonda, e non aguzza, Pur non so che di voi a dir mi resta. Cioè, che buono odor giammai, nè puzza, Non mi venne di voi, the fatto haveste Guadagno alcun con qualche favoluzza... Però vorrei, ch'omai vi disponeste Di mutar panni, e che'l faiso vestendo, Il ver in guardaroba riponeste . Perchè ingegnolo, e galant'huomo effendos Come voi sete, e di buon naturale, Gran fotto non saria, se ciò facendo, Voi foste ancora Papa, o Cardinale.

# TERZE RIME DI M. BINO.

# CAPITOLO

Del mul franzese.

A D ogni altro, che a me forfe dorrebbe.

Del voftre mal, ma perchè vi vè bene, Me ne callegra , e cost for fi debbe -Penerche'li firmpicoise tanto le rese Altrui, e agui volta ice a fecceda, Tra veri amici poco fi conviene » Quei che son della tavola risonde » Come voi aleri Paladin di Francia, Non pariscon, ch'il ser mai si nasconda. Io non ruppi giammai, nè cossi lancia, Ma chi mi va con si fatte moine Vorrei poterli sfondolar la pancia. Parimente il mal vostro non ha fine . Nè si sa del principio, e simil cose Sono immortali, e eterne, e divine ... Veggonsi poi di lui sì virtuose Opere, così belle, e così sante, Ch'io non le potrei mai tenere ascose. Non già, ch'io ha per dirle tutte quante, Ma una poca parte per mostrare, Quant'egli habbia del buono , e del galante .

Allai

Che principio non ha fi può provate Da'versi, che n'ha facto il Pracustoro, Che son si dotti, e non lo san trovare. Del fise io ne sto a derro di coloro, Che l'hanno havuto, e voi, piacendo a Dio Siate pes darne conto me di loro -Già ch'egli haveffe fin credeva anch'io, Or questa opinion non mi riesce, E concido, e confesso l'error mio. Gli è bene un verto mal che scema, e crosce, S'alconde, escuopre, fi forma, e fi move, Ma dove entra una volta mai non elce -E trovinfi pur arti , e cofe nove, Come farebbe a dir corefto legno, Che egli è per istar forte a maggior prove -Non belogna pentar, gli ha tanto ingegno, Penetra tanto, e tanto pefca al fondo, Che centra lui non fi può far difeguo » E per venir n'intti : non è al mondo Huom si seroce, ne così bestrale, Che: aon lo faccia diventar giocondo -Come a venit somincia quelto male, Vion con lui la vergogna, e la pauru t Che dell'altre virol fon porta, e feale & Vieu del corpo, e dell'anima una cura Cotal, ch'in breve tempo li discaccia Ogni mal vezzo ogni: mala natura • Guardia, che chi l'ha, peccaro faccia, Che sia peccato, e che di quei, c'ha fatti, In colpa non fi renda, e non gli spiaccia. Non dice già, che non ci fian de matti In quantità, che gli han poce rispetto: Ma ne rimangon poi morti, o rattratti -Voi sapete, che grave, e gran difetto-Ela supestia, ei la fa star humile,

M-6

276 Capitolo

Asiai più d'uno agnello, o di un capretto. E s'ei trova chi sia misero, e vile, Lo tratta sì, che per forza diventa Tutto splendido, largo, e signorile. R ta Influria come brace spenta Riman, l'ira piacevole, e la gola D'ogni piccola cosa si contenta. Anzi si fa così buona figliuola. Ch' ell'è stata talor quaranta giorni, Com'or voi a biscorti, e acqua sola. E s'ella si avviluppa, e ch'ella torni Al cacio, a frutti, al vin bianco, al vin roffo. Ei le fa mille strazi, e mille scorni. D'invidia non ha mai puntino addosso. Dell'accidia non dico, l'è nemica, Più che non è amico il can dell'osso. Bisogna, che chi l'ha duri fatica, Ció è faccia esercizio in casa, o suori-Per non ir poi in segginola, o in lettica. Non sol ci leva di sì gravi errori, . Ma ancor di molte, e gran virtu c'inlegna, E primamente a soffrire i dolori. La qual fra l'altre è forse la più degna, Che aver si possa, vò dir pazienza, Ma non quella, che i frati han per insegna. Quella di Giobbe sì, che non fu senza Questo mal, anzi perchè n'era pieno, Portò in pace dal ciel tanta influenza. Di se, speranza, caritade il seno Pieno ha, però bianco, verde, e sanguigno, E d'un mischio, che par l'arco baleno. In carità sopra ogni altra è benigno, Nè come certi si fa fare il pane Per se bussetto, e per gli altri inferigno.

Darci di ciò, ch'egli ha, mai non rimane, '

Palcerfia

Del mat Franzese.

Pascers, e fare insino a gli spedali Per certe, che si chiaman cortigiane. Gran parte anco dell' atti liberali

C'infegna, astrologia, musica, e quelle,

Che son tenute le più principali.

Ben ispesso ci fa veder le stelle. E conoscer i corsi della luna.

Senza almanacchi, o sì fatte novelle:

Cantar, e far cento voci, non ch'una, Sonar, ma meglio assai di cornamusa.

D'arpe, e liuto, che di cosa alcuna. Facci far versi, che non sè mai musa,

Nè Vergilio in Latin, nè in Greco Homero, Nè'l Petrarca in Arquato, od in Valclusa.

In far figure di rilievo intero, 🔻

O di mezzo, o di cavo, over di piano Pare un'altro Euclide daddovero.

In abbaco talor pone ancor mano; .: Sa raccor conti, e'n più modi partire.

E sa multiplicar or forte, or piano.

Ma in figure non bisogna dire,

Fa triangoli, quadri, tondi, e lunghi, E prospettive da farvi stupire.

Non quei che chiaman cubi, chi l'aggiunghi Ma sieno in facce a punte, ad hemisperi, Che gli sa nascer proprio come sunghi

La Gramatica e Loica mestieri

Son, de quai sempre s'è valuto poco:

Però gli ha per difutili, e leggieri. In Rettorica sì, che si fa loco

Tanto declama, però sì eloquence Fu Strascin, che per altro era un da poeo

Non fo se voi havete posto mente

A quel, che disse già del mal Francioso, Che Cicerone mi pareva un niente.

E percha

E perchè il fonno è così dormigliofo . Nomico di virtà, spezie di morte, Costui mai non gli lastia haver riposo . In he redute più di mille in corte, Che senza quello mal patevan cass, Or pajono arghi così veglian forte. E rispondendo a certi babbuassi. Che voglion dir, che questa malattia: Tutto il corpo cistorpi, e ci fracassi. Dico che questa è una gran bugia, E che ad un » come voi savio, e discrete... Non fece mai una cal zillania. Che fo tifufcitaffe Policiero Quanti scultori, e dipintor pregiati Fur mai, costai gli faria star addriero. Non vedete voi i visi delicari. Ch'ei far, come che i membri rozzi ingrolla Empie gli familzi, e doma gli sforzati? Come imbianca la carne troppo roffa y Come sa comparit, chiel fondamento Dell'arre, le giunture, i nervi, e l'offa. Come d'expo, le ciglia, e gli occhi, e'i mento-Si gentilineate pela, netta, e shuccia, Ch'un par di cinquant' anni, ed hanne ceuto-Ben è ver, ch'alle volte auco ei si crucia Con chi le sue virtui non stima, e prezza " E sa lor certi visi di bertuccia. Ma lafeimo or da canto la bellezza,. S'io vi dicefti, ch'ei vi fi star sani, Non vi parrebbe una gran gentilezza? Fianchi, fromachi, febber, ed aleri ftrani Mali logliono stat con quelto insieme,

Appunto, come: fan le gatte, e ncani -Chi d'unque: ha questo, de gli altri non teme, Ed avvien ciò, che ogni cattivo humore

Per

Del mal Franzese.

Por virrà di coftui fuor stilla, e geme-Ben sapete, the dà qualche dolore, Ma fenza moloke one li può haver meles Ed il ben fenze dans non he fapore. Olora di questo ta con crudele: Fortuna in meni gli altri li dimolira , Inquesto mule è pietola, e fodele. Quanti ne habbism weduti alla età nostra, Che l'hanno hames , e il fon facti grandis Ma diciam or della natura voltra. Chi è ch'or mon ez renga, o non vi mandi A veder ? non vi serva? e dir non faccia Che la fignoria voffra gli comandi ? Che se voi softe san, chi questi impacci. Si pigliasse non so, non perchè voi Non meritare, chiognum vi compiacci. Ma perché oppi ènfanza tra nor, Che se qualche gran cosa non ci ssorza, Ciascun sa volentieri i fatti suoi. Quello mal danque in in se così gran forza p Che si fa ulibidir dalle persone, Raccende i buon costumi , e i tristi ammorza .. Faccende or non vi dà il voltro padrone, Benche per voltro amor, e sua bontade. Non-men che per il mal v'ha discrezione .. Che innanzi eran delle volte rade n Che non vi fosse data qualche noja, O in casa, o in chicle, over per le contrade. Or vivere in zipolo in festa, e'n gioja, Potendo dir a nè parere infingardo a Viver voglio io, e chi vuol morie muoja.

E come voi sarere un po gagliardo. Andare a spasso, e far vostri esercizi Alla palla, a faltar, lanciar il dardo.

Ilpa.

E perche ciò non vien da vostri vizja

Capitolo

380 Il padron, ch'è gensil, costante, e largo, Non però vi darà men benefizi. Mà forse troppo in dichiarar m'allargo: Quel, che veder potete da voi stesso, E queste mie parole al vento spargo. Tho detto, che mi par veder ispesso, Che noi guardiamo il ben, che ci è discosto Ne poniam mente a quel che ci è dapprello . Basta che se ben siate sottoposto A questo mal, potreste anco una volta: Effer Rè, Papa, Cesare, o Agosto. E qui faria della materia molta, In addurne ragioni, e mille efempi; Ma mi par tempo fonare a raccolta. O felici, e beati i nostri tempi, Oglorioso mal, che quasi tutti, Di tanto ben ci ricuopri, e riempi! Tu i pazzi savi sai, e belli i brutti, Liberi i servi, e i poveri ricchi, Giovani i vecchi, e tanti altri bei frutti. Per nostro ben prego Dio, che t'appichi A chi ti cerca, ed in lui come un ago, Come un chiodo t'infilzi e ti conficchi e E voi, agnot, che d'ogni virtù vago Sempre mai foste, e siete di dottrina, Di scienza una sonte, un siume, un lago. Poichè'l Ciel tanta grazia vi destina, Restate in pace, e datevi conforto, Che havrete questo mal sera, e mattina, E sempre, infin che voi sarete morto.

#### CAPITOLO

#### Dell' Orto .

R che Tunizi è preso, e Barbarossa, Se ne và tutto quanto ispennacchiato, Non un piede nel mar, l'altro in la fossa. Pregovi, ch'io vi sia raccomandato, E ch'oggimai mi mandiate le piante De' melaranci, c'ho tanto aspettato. Già son fatte le fosse tutte quante, Ove hanno a stare, ed han veduto il sole Ben quattro volte, e la luna altrettante. Altrimenti il padro i vender mi vuole, Overo appigionare, e siate certo, Chè farà fatti, e non saran parole. Se, voi mi vedeste or, pajo un deserto, Pien di malva, d'ortica, e marcorella, E tutto quanto il di con l'uscio aperto. Una pianta di cavolo affai bella N'era rimasta, e quella hebbe una vecchia, Che non ne fece appena una scodella. Al pozzo non è altro, ch'una secchia, Nello spazzo una tavola, in la quale, Non che si mangi, non pur s'apparecchia. E benen'to dica al padron, ch'ei fa male, : E'mi risponde, che so ben peggio io. Che l'ho quasi mandato allo spedale. Si che, caro messer Gandolfo mio, Acciocch' e' non vi vada daddovero, Fate un pò presto per l'amor di Dio. Ch'a questo modo son certo, anzi spero, Che il mio padron muterà fantalia, Ed io ritorneró come prima ero. Ero up Ero un giardin da una compagnia Da vostri pari, ed anche da prelati, Che voi non intendeste un' hosteria. Che se ben già non so che sciagurati Hebbero a dir di farci la taverna, Or ci perrimo flare infino a frari. Ese il padron m'ha cura, e un governa, Liche voi gli offervinte le promesse, A me sia vita, ed a voi gloria eterna. L'altre ch'or fa due anni ci fur messe, Se con quest'altre, di ch'io vi ragiono, Non s'accompagnan potrei far fenz' effe. Che si poche nun han pumo del buono, Emi fan parer proprio un c'habbi havute-Quel maly per oni canti pelati or fono. Darvi noje insa qui non ho volisto, Sapendo, che per mille aluri fospetti, Oltra'l detto for più non s'è potuto. Ma or che estei i mat volki fon netti, E-che ci vengon tante carowane Di vin nuovi, e presetiti perfetti, Saria pur bene a cavarae le mane. Scrivere a Donna Giulia, or ch'ella è a Fondi, E far che le risposte non san vane. Che s'ella abbandoratie un di quei mondi, O per rimaciturs o ultra cosa. Potrei bon dire alior chiama, e rispondi. Veggio, che vi parrà profuntuofa Questa demanda in questi tempi appunto, Che so che non dovere haver mai posa -E che terre il calamajo in punto Per fubito avvilar tutta l'entrata, Come l'Imperador fia rostà giunto. E che tra ranta, e sì bella baigata,

Vi dimenticherere di voi stello.

Non che

Io wha\_

Non che di quella mia magna imbalciata. Se voi mon la potete fare adefle, Fatela poi ch'io nom son si indiscreto, Ch'io voglia in un boccone arrolto, e lefto. Ho ben parlate per nen istat cheto, Perocchè chi non dice il suo bisogno, Non ha mai fiato, eximan fempre indricto. Ben sapete, ch'un poco mi vergogno, E quando penso d'esser per havere Cofa da voi, proprio mi pare un logno. Percioech' in werità non è dovere, Come dir mi facciate debitore, Là dove io non v'ho mai fasto un piacere -Ma perchè v'ho veduto a turte l'ere Col padron mio parlare - orpiano, or forse, Penfo che fiare due corpi in un ouore -Cosa ch'oggi non s'usa troppe an come, Anzi colut, che vuol metter la vita Per altri, quelli gli daria la motte. Ma fasciamo per star questa partier, Che a chi volesse rivederne i contia La farebbe una pranica infinita» Ho bon chi mi promette mari e e monti, E non ch'altre di fer, che'n quelle leco Correrate fiumi e mafeuran li fonti e E quanto, ch'a cofter ie creda poco. Lo potete penface, e che tal gente Neu mi preseria pur un po di foco. Benedetto di tu, Papa Clemente, Che come saveki anov al mio padnone p Pau tolto, che oficzire davi niente. Or le la min fosse presinazione, Per terner al propolito, vi dico,

Che voi havete di là da ragione -Ma perchè il nadron mio v'è tanto amico.

·Io v'havrei domandato non che queste, Ancor qualche altro pilo, o vaso antico. Che quel che già donar voi mi faceste · Da Monfignor de i Gaddi qui vicino, Me lo risparmio pe i dè delle feste. Certo ch'ei non sarebbe Fiorentino Questo, fignor, s'ei non facesse prove Da un tre volte Orlando Paladino. Quell' altra aspettò pria l'ira di Giove, Che risolversi a darci quella conca, Tanto ch' ell' è sparita, e Die sa dove. Per questo l'ho con lei presso che tronca, La ove già senza sì lunga storia, L'havrei donato infino a la mia ronca. Che se ben il padron con certa boria Dice però, che chi la fa l'aspetta, Nè gli escono i servigi di memoria. Huom che di molte virtuì si diletta, Se ben da certi nostri corrigiani Egli è tenuto una cosa negletta. Da certi dico Ranzi nasicani, Zudesi detti da voi Modonesi. E'l mal che Dio dia lor da noi Toscani. Che s'uno havrà cinquecento anni spesi In servir qualche stretto di budello, E cavatone alfin quattro tornesi. Al primo dicon ch'ei non ha cervello, Ch'ei se, ch'ei disse, ed egli alsa risponde, Non feci altro, se non ch'io non sui bello. To son to come non fi levin l'onde Del mare, ed a costor chiudin la bocca: Poiche il foco gli ha in odio, e si nasconde. Razza maligna, intemperata, e sciocca, Ma che dico io? m'era venuto sdegno

Per non fo chi, che non fo che mi tocca.

E poi

D'aran-

Epoi fo, che'l Padron mai non fu degno Di tal mercede, e che se ben nol mostra, Non gli manca però bontà, nè ingegno. Ma fliam .pur faldi in fulla cola nottra: M'havete inteso, quanto voi potete: Scrivete un poco a donna Giulia nostra 🤋 E se a Roma con Cesare verrete, Parlatele, o lasciatele un ricordo, Che ce ne mandi quante voi sapete. Che'l padron sarà ben di poi d'accordo Con chi le porterà (parlo del nolo)
Ch'a pensar d'altro sarebbe un balordo. Pure in quel cambio farà far un volo Alle fue penne in honor di tal donna, Che mai nol fe, nè Dedal, nè'l figliuolo. Arbor non fia di Eufrate a Garonna Più felice di lor, non a cui piacque Far di sè stesso al bel fianco colonna. Giranno al Ciel, non per sol, nè per acque, Nè per questa terraccia così dura, Ma pe'l padron, che per lor gloria nacque. E se pur voi haveste un pò paura Di credermi, l'haver facto poeta Me, non è una gran manifattura. Voi pagherà d'affai miglior moneta, E farà nascer qualche cosa un giorno; Ch'osta gostà gema starà ancor cheta. Ben è ver, che bisogna esserli intorno Con queste così fatte coselline, Delle quai si diletta, ed io ne adorno. Sa poi far certe lettere divine Majuscole, ehe mai fu la più vaga Vista di lor, volgar, greche, e Latine. Di queste vi darà sa prima paga Con intagliar ne'tronchi, e nelle chiome

D'aranci, quà e là Giulia Gonzaga, Oual crescendo con lor sia, che sicome Giulia Gonzaga è or sì rara, e fola, Allor se ne porran carcar le some. E perch'ell'è così bella figliuola, E nondimen tant' honesta, e sì casta, Che l'Amor può impiccarii per la gola. Se il donar al padron sì gran carasta Di piante, in qualche dubbio la mettelle, Che chi che sia non sospettass, e basta. Ditele pur, che s'ella lo vedeffe. La fet potrobbe metter fin nel letto, Senza paura, che mai le moesse. Non bisogna a voi dir, gli ha uno aspetto, Che però vi volete tanto bene, Egli è'l vostro, voi siete il suo traghetto. E'poi di Chiela, e molto si contiene, Di natura invincibile, e imperba, Se per tentarlo alcun vizio gli viene -E sa quanto disdice, e quanto acerba E'la vita di quel, che in sua vecchiaja A far la ninfa, e'l giorgio si riscrba. Non ch'egli habbia però le centinaja D'anni , acciò non tardiate con tal scuse Sin che si muoja, o qualche simil baja. E finalmente non farà mai fafa Donna alcuna per lui torte al marito, Non lo convertirebbe una Medufa... You dunque hehe nels cuor tutto scolpito L'havete, e così ben ritratto in volto, Riferitegli quanto havete udito. Or ancor ch'io havessi da dir molto, Farò quì fin; perch' alla sprovveduta Io non fossi talor dal padron colto .

Gli è di matura tanto ricenuta,

Sìdisè

Sì di sè poro, e d'altri fagram conto,
Ch'egli ha quasi per mal s'un lo falutà.
Però dinia, ch'io sossi troppe impronto
A lodar esso, hiasmando il compagno,
E ch'in un tratto di troppe v'astronto.
Ed io che mai nen chieggo per guedagno,
Ma per bisogno, e pei hurlo del resto,
E ch'a voi darei d'herbe un pien cavagno.
Non restenò ricordaslo per questo
A voi, ed anco alla Signora, quando
Bisogni, e quando io non le sia molesto:
Alla quale, e a voi mi raecomando.

### CAPITOLO SECONDO

#### Sopra Porte.

A me a voi è sì gran differenza, Signer, che quasi non mi tengo degno. Non she bastame, a fagui riverenza. E bench' intendo, c'havete un'ingegno Piacevale, gentil, cortefe, humano. Da. manear non ch'un cappello, un regno. S'io parò, che mi sto qua gui nel piano, E mai non esco del mio tenitoro, Vemilii collaisi), patria pur strano. Poi ho da fare i giorni da lavoro, E quei di festa voi v'andate a spasso, Si che a movarvi sambbe un martero. Voi sì ben quando scendete què al basio, Talor porrefte venire a vedermia Che da me a casa vostra non è un passo. Ma nol fare se prima non son fermi, E cresciuri questi alberi, altrimenti Sarebbe appunto un vifitar gl'infermi. Io ne

Io ne piantai l'altr' anno più di venti, E delle viti, or son molti di quelli Fatti frasconi, e quest'altre sermenti. Certi c'han preso, son si meschinelli, C'havrete innanzi, che sian da vedere, La barba lunga, come ora i capelli. Dunque perchè voi havreste dispiacere A venire or da me, nè io potrei Mai levarmi di terra, e da giacere: Con questi pochi versi, o buoni, o rei Arramacciari giù col mio falcione, Ho provvedute a casi vostri, e mier, Or se volete intender la cagione, Ascoltatemi, ancor che mi vediate Un' Orto, e non Ortenfio, o Cicerone, Dice un santo proverbio, domandate, E via fia dato, picchiate, e aperto. Saravvi, e troverete se cercate. Perocchè l'aspettar che ci sia offerto, O dato bene alcuno, è uno stento, Un viver dubbio, un morir più che certo. Ed io le provo: ogni di più di cento Mi picchian l'ulcio, a quai fo sempre aprire, Altrimenti misto, s'io non li sento. Poi se qualcun di lor comincia a dire. Donami una infalata, un fiore, un frutto, Senza qual cofa mai non lo lascio ire. Sì che raro è che chi domanda, o il tutto Non habbia, o qualche parte, e che chi tace Non resti bene spesso nell'asciutto. E benchè a qualchedun più tosto piace Donar da se, che d'efferne richiesto, Ed il fumo si tien i dando la brace. Non m'è parso però restar per questo, Di dirvi tutto quanto il mio bisogno,

E poi la-

per poi lasciare a voi pensare il resto. Che altrimenti ancora io mi vergogno A domandare, e massime or, ch'il mondo 🦪 Ha del stitico assai più ch'un cotogno. Un tempo fa era un viver giocondo, E vedevasi Roma trionfante, Sei volte più che non ha scritto il Biondo. Erano allor le genti tutte fante, Esi sarebbon spogliate in camicia, Per vestir altri dal capo alle piante. E se havevan di pan solo una bricia, Se l'havrebbon cavata infin di bocca, Ma non per darla al cucco, o alla micia. Io che non vivo però alla iciocca, Un mazzo di finocchio, un fascio d'herba 🐍 Davo al quattrino, or ne dò una ciocca. E vendo per agresto l'uva acerba: E finalmente volentier guadagna Ciascun quel d'akri, e'l suo per sè si serba i Già soleva esser quest'usanza in Spagna, Or mi par anche in Italia, e in Francia, In Inghilterra, in Scozia, e nella Magna. Sì ch'a me ancora arrossisce la guancia In chieder; ma d'un detto or mi ricordo, 🗟 Che par pelato con una bilancia : Chi troppo vuole, è tenuto un'ingordo, Chi troppo chiede, indiscreto, insolente, Chi troppo tace, dappoco e balordo. Parole da tenerle sempre a mente, E che talora indietro star mi fanno. Talor innanzi, sicome al presente. Or' a quel ch'io vorrei certo in un'anno Non vi apporreste: basta ch'a me sia Di gran piacere, a voi di poco danno? Ma perch'io fo, che vostra signoria

290 Capitola

Si diletta ancor effa d'anticaglie, Sto per fermarmi, e sono a mezza vita Pur non essendo teste, nè medaglie, Ma un cotal più grande, e da lor vario, Da spegner ferro, e rastreddar tanaglie. Ancorche siate si grande antiquario. E Alesandro, • Magno, in questo spero, Che vi contenterete d'effer Dario. Cioè, che mel darete, s'egli è vero, Ch'or padron fiate d'una certa stanza Costi presso alle scale di San Piero-Quivi è un pil, del qual data speranza Fu al mio Padrone, anzi gli fu promeffo, Dimandandol per me con grand'instanza. Io dico un pil, come si dice adesso, Lavorato di marmo, e di scultura, Non da lanciar da lungi , ne da prelio . Credo, che già fosse una sepoltura, Ma non fo s'Archimede, o Dottrinale, O fe'l woftro Enclide ha tal figura • Non è quadra, nè tonda, nè nguale, Ne in triangol, ne altro, ma di punto, Come dicon gli orefici, ulivale. Tutto infangato, imbrodolato, e unto, Nè più antico, ma verchio, e stantio, Ignudo, e fcalzo, e molto male in punto. Ma fe Dio vuol, ch'una volta l'habb'io, Il qual fo che vorrà, volendo voi, Non si havrà da doler del fatto mio. Landrebbon già meglio i fatti fuoi, Ma mi sono abbattuto a un cervello Di quei, che sempre san le cose poi Gli è ver, che'l gire adagio è buono, e bello, E che'l correre a furia spesso inciampa,

E che l'effer leggiero ha dell'uccello.

Ma in

Vi re-

Ma in certe faccende fatte a stampa, Ove non va confulto, nè scrutino, Si vuol far presto, come fa la vampa. Questo non era un rovinar Marrino Lutero, e tanta sua ciurma alla Chiesa. Od un voler fargli annacquare il vino. Ma una allai men difficile imprela, Bastava dir, se'l vuoi, vattelo a piglia, Che a condurlo havrei fatto io la spesa. Chi troppo la scavezza l'affortiglia (Si dice) ogni cavallo, o trifto, o buono. S'innalbera a titar troppe la briglia. Se m'invalberass' io ch'un orto sono Non faria maraviglia, ma nol faccio, E se lo so, ne merito perdono. E se ben la giornea talor m'allaccio, E qualche cosa c'habbi fatto dico, Non son però fra Scoppin, nè fra Baccio. E so che s'ha da chiedere all' amico; Ma non voler poi più, ch'esso si voglia, Se fosse bene un granellin di fico. E che non si dee dir, se coglia coglia Come il Corso, e non mai guardare in viso Persona per cavarsi ogni sua voglia. M'a chi è, come voi, nel paradiso, Ove ad ognor si dona, e si riceve Di tante ragion cose all'improviso, Arditamente demandar fi deve Con un volto gagliardo, e con la fronte Alta, come quand'un si rade o beve. E con cantar : Quando anderastù al monte, Com'or io, con frappar, con fare il Rosso, E dir, signor, ti possa veder Conte. Or se voi mi diceste, onde sei mosso A voler tu una ral cosa, inprima

Capitolo

Vi replice, che muover non mi posso: Poi vi rispondo, che facciate stima, Che quand'io ho bisogno d'un pò d'acqua, Non ogni volta il Ciel mi bagna, e cima. Ogn'orto là nel gran caldo s'adacqua, Ed ha un vafo, o antico, o moderno, Ove l'herbe rinfresca, e le risciacqua. Qual s'è di marmo gli dura in eterno, Mas'è di legno, o terra cruda, o cotta, Non è buon, nè di state, nè di verno. Io haveva una conca affai grandotta e -Ma tra che ci facevano il bucato, In quattro di la mi fu bella, e rotta. A far con le tinozze anco ho provato, Ma le infradician l'acqua, e'lSol le secca, Ed hanno ognor qualche cerchio scoppiato. Ho una vasca, ma l'ha una pecca D'un certo suo turacciol benedetto, Ch'ogni volta mi fa qualche cilecca. Oltra di questo ancora io mi diletto D'antichità, e n'ho piena la casa, Tanto che ne vien giuso il palco, e'l testo. Masfe per caso l'adocchia, o l'annasa Messer Latin, perch'ella sta a schimbeci, La veggio un di tanquam tabula rasa . Ed un muro, che già due anni feci, N'andrà con effa, e infiente San Biagio, Il fienil vostro, e'l palazzo de'Ceci. Fate di grazia, ch'e'vada un pò adagio, Che nessun sente tanto il ben comune, Quanto il privato suo danno, e disagio, Natura è bella, perchè non tutt'une Son le cose, nè ad altro le vie dritte Giovan, ch'a correr pali, e a far fune. Quei c'han murate, disegnate, e scritte Le ter-

Le terre intere, lodan le vie torte, Nè dal Sol, uè dal vento tanto afflitte. Quante persone in Roma si son morte Pe'l voltro proffilato borgo nuovo? Si può dire i duoi terzi della corte. Ed ancora io ne'miei viali il pruovo, Ove il Sol cuocerebbe, perch'a filo Son fatti, una gallina, non ch'un uovo. E tornando al proposito del pilo, Per questo l'addimando, per il caldo, Che non m'infrescheria tal volta il Nilo. Sempre il terrò pien d'acqua, e starà saldo, Nè come mi fu fatto delle secchie, Me lo porterà via qualche ribaldo. Or s'io v'avessi intronate l'orecchie, Il cicalar sapete, che si suole Dir, ch'è difetto di persone vecchie. Scegliete voi di tante mie parole Il fior, com'io talor di cento fronde Colgo non più di quattro, o sei viole. E come veggio s'al nome risponde Vostra virtà, fate ch'ella si senta Per tutto, ove il sol nasce, ove s'ascoude. Nè mai sia vostra voglia, o la man lenta A donare, e a chi, e come, e quando Bisogna, e far la brigara contenta. Perocchè quando andrete ben pensando, La liberalità si sa l'huom schiavo. E trutto questo mondo al suo comando. Or che voi Cardinal, Papa è vostr'avo, Fatevi de'sergenti, e degli amici Da potere ancor voi regger quel clavo. Potete fare, e beate, e folici-Cento persone l'ora, non che'l giorno,

Senza toccare il tronco, o le radici.

N 3

Capitolo

Vi vengon mille occasioni intorno, Molto maggior, che di donare un valo 🛦 Ch'a lasciarle passar vi saria scorno. E'i mio padrone: è libero timafo ; Ma se vedrà una tal gentilezza, Vi larà fervidore in ogni cafo. Il qual è huoni, che non molto s'apprezza ; Ma chi lo gusta, e so pratica un poco, Sempre poi. l'ama, e sempre l'accarezza. Così di fuoti via quasi un dappoco. Pare, e sutto agghiacciato, e mezzo morto; Ma dentro gli ha delle legne, e del fuoco. E sà essere or semplice, or accorto, Or buon compagno, ed or fevero, or graves E gir per alto mare, e fare in porto. Tenne, ancor effo gran tempo una chiave De i fegreti dekmondo, e fu pilotto, Di questa, facra infommergibil nave. Ora se la fortema lo tien sotto: Fanno anco a sbaraglin de giucatori Buoni, e non sempremai traggon diciotto. Poi si suol dir, che i fidi fervidori. Afini fon perpetui, nrercede Di certi, ogn'altra cosa che signori. Ah sconoscenti ingrati, ove è la sede ? La caritade? e poi ci è chi s'ammita, Che Dio ne fugge, e'l mondo non ci crede : Il giustissimo sdegno seciò mi tira, E' l buon padron, che non par ch'un dolore Ne senta, e pur n'ha da mostrar grand'ira.

Ma lasciam ire al nostro Montignote Di Vitorbo, al Maffeo, Marcello, al Callo, Al Manzuolo, ed al primo precettore.

E'note, ha voce în capitolo, e stallo

N'un voltre core , anti un banco , che pare

E duc:

Proprio una mangiatoja da cavallo Perdonatemi , questo è per cattare Benivolenza , voi fereile mostro Per tutto a dito a farme un'altro fare: Ed acconciar la Chiefa, ch' un' inchiostra Par , tanto di nera , e si buja , e sparuta : Ragionatone un pò con l'avol voltro. E' di statura poi corta, e minuta Il padrone, e a uso di palazzo. D' un viso imballemato nella ruta. Porta un gabban calor di pagonazzo s Ma poi per l'ordinarie veste bruno . E. va. con un garzone, ed un ragazzo: Ed ancor qualche volta con nellino, Per buon rispetto, ed ha un certo nome, Che vuol dic due, e non è se non uno . Or voi sapete a chi donarlo, come, E quando vel dirà, daremi l'ora, E fenza farci si tante scilone. E come che l'havro, face che allora Mille grazie di padron per me vi canda Che meglio affai di me parla, e davers. E beach ngum di quei, c'ho detto, intenda Tanto, che havete d'arre, e di dottrina, E per pranzo, e per cena, e per menenda. Però di lingua velgare, e latina Ha qualche parte aucor esso, e di greco-Sompre un carratelletto in la cantina. E non è al mondo nè fordo, nè cieco, Che volentier non udiffe i discorti, B vedesse i disegni, che sa meco. Io potrei bene offerirvi due torfi Di lattuga , ed un pò di selvastrella, Ma in un boccon n'andrebbono, e'n due morsi.

E poi voi havere una vigna si bella,

N. 4:

296 Capitolo

E due orti, che a darvi queste eose
Saria come dar luce ad una stella.

Nè soglion le persone generose
Volere esser pagate de suoi doni,
Nè io torrei danar per quattro rose.

Or perchè troppe son state ragioni,
Ed un nobil corsiere all' ombra sola
Sis muove del scudiero, e non vuol sproni.

Non dirò altro, solo una parola
Aspetto di risposta, o nò, o sia
Ma nè l'uno, nè l'altro mi consola:
Mentre, che la sta il pilo, ed io sto quì.

## CAPITOLO

#### Contro alle Calze .

M Ai non è stata, se ben mi ricordo, Usanza mia di dir mal di persona. E di non far, per non udirlo, il fordo? Ma quando, che una cola non è buona; Tengo che sia grandissimo peccato, Di chi con ciaschedun non ne ragiona . Da poi ch' io nacqui, e da poi ch' io son nato, . Che in l'uno, e l'altro modo si può dire, D'un parer !fon contrario a molti stato. Me non l'ho detto mai, per non venire A combatter con loro, adesso il voglio Dir, s' io fossi ben certo di morire. Anzi mi par da scriverlo n' un foglio, E quando io fossi Imperador Romano, Ne farei un statuto in campidoglio. Cioè, che niun, nè Giudeo, nè Christiano, Ardisse più postar calze, o calzoni, Nè gentil huom, nè plebeo nè villano . . .

Contro alle Calze? Che i Cavalieri che i Conti, e che i Baroni, Marchesi, Duchi, Principi, e Signori, Andassin scalzi a piedi, o a cavalcioni. Che li pelamantelli, e che i sartori, Che i calzettari, o facessino altr'arte, O si punissiu come traditori. E che ciò si bandissi in ogni parte Della terra, e del mare, e si scrivessi In marmo, e'n bronzo, non che in fogli, e'n carte Ed acciocché qualcun non si credessi, Ch' io favellassi senza fondamento, E che per passione io mi movessi; Comincisi dal vecchio testamento: Non si vedrà ch' io creda in libro al mondo à Pure un pedul, non ch' una calza drento. E se ben già Papa Giulio secondo Lasciò far quei calzoni a quei profesi. Nella cappella haveva un pò del tondo. E i dipintori han poi, come i poeti, Potestà di far tutto a fantafia, Ancorche spesso si becchino i geti. E l'arte sempre sa qualche pazzia, Quando ch' ella non segue la natura, , , v Ch'opra, nè tempo mai non getta via La ci se forto i piè la carne dura E la cotenna in capo co i capelli, Perchè poressimo ire alla sicura. E come a i pesci le scaglie, a gli uccelli Le penne, ed alle pecore la lana, Ed a gli altri animali i fuoi mantelli : Così ancor la sua pelle all' humana Generazione ha fatta per difefa Del Sol, dell'acqua, e della tramontana. Nè ci necessitò far tanta spesa Quanta facciamo in vestirci, e'n calzarci, NS

Che non fu mai la più poltrone impresa L Per questo siamo ora stropiati la or marcia. Pieni sempre di mille malattie, Per sì gagliossamente governarci .. Mancavan forse a la natura vio: Di far calze, giubbon , fajoni, e yefte, Berrette:, scarpe, o simil frascherie !: Come tante altre cole, e così questo: Havria sapute produr belle, e fatte, Se fostin state, o utili, o honeste, Ma lasciamo ora star l'altre ciabatte: Le calze , certo non direi niun' anno ... Quanto son dishqueste, e disadatte. Siano di tela, o di cuojo, o di panno 1. Q fatte ad ago, o intere, o spezzate, Sempre ci fan qualche vergogna, e danno. Alcuni han detto, che le fur trovate Per ricoprir quelle cose, e schifare Il treddo, e i primi, e le mosche assamace. Per il freddo, non vò più replicare. Quel, ch'è già detto; ma per quelle cose, Baltava le murande adoperare. Benchè loro anco la natura afcose, Sì che purche non sia nostro difetto, Le non pajon a nè son mai rergognose .. Le mosche fanno il medesimo esserto, Le zanzare, le vespe a gli occhi, al volco, Qual non porta però calze o farsetto. Fè la natura all'huom il corpo scioleo. Netto, san nudo libero, e spedico. Or va legato, e'n mille cenci involto. Quanti son c'han già perso l'apperito, Per andare allarciati tanto. firetti a

'Che'l cibo s'è nel stomaro marcito. Quanti per tener su bene i calzetti.

Han

Plan le ginocchia come provature, Ed alle coscie agguagliati i garetti? Quanti: scorticamenti, e impiegature, Se per disgrazia l'huom si gratta un poce. Ove rodono i lacci, e le costure... Il panno fealda, e rode come un fuoco, La tela usan furfanti, e contadini, Il cuojo qualche o canovajo, o cuoco. Bene hanno cominciato, i cittadini: Portar di fuora il panno, entro la tela, E poi di sopra un par di borzacchini. Dicon che non s'impolvera, nè impela. Così la gamba, e sta fresca, e non suda... La: flate, e'l verno non si bagna o gela . E benchè la stia fresca, come nuda. Viver là non potesse state, o verno, Senza che tanto si serri , o si chiuda. Ognun s'avvezza secondo il governo., Che gli ha; ma il male è che noi lasciamo, Sempre il costime antico po'l moderno . R. siam, si ciechi, che non ci accorgiamo Che ne fredda la Lima, n' i Sol caldo, E! più che prima, come noi pensiamo. Ma lasciamo ire: Orlando, nè Rinaldo Ne: Morgante: potria con quelto impaccio Stare un ora, una mezza, un quarto saldos. Orilegar bilogna qualche laccio, O tenère in man sempre la scopetta. E farsela portar dietro al mucciaccio. Ed ognora haver l'occhio alla brachetta, Qual stando a perpendicol della bocca, Spesso vi cade su qualche coserra. O tirat fuora, e sparpagliar la tocca. O'l taffettà pe i tagli de cosciali, Che mai su sosa più vana, e più sciocca. N 6

Capisolo , <u>2</u>00 E forse i nostri cortigian papali Non si han beccara questa bella usanza, E Vescovi, e prelati, e Cardinali. E quanto più l'un l'altro in questo avanza. Tanto è tenuto più largo, e gentile, Ma lo sa poi chi dà lor cena, o pranza. E ci è qualcun, che si terrebbe a vile, Se quando una tal spesa far gli accade a Non impegnaffe infino al campanile. Perciò vediam per tutte le contrade Starsi scomunicato questo, e quello La meglio, e la più parte di sua etade. Dicon che fan altrui disposto, e bello, E similmente dal ginocchio in giuso Pare un zipolo 1 e' l resto un borticello. Una gran parte ancor per tirar suso Questa gentil minestra in man si sputa, Che mai non fu più sporco , e più brutto use . poi s'ogni di le scarpe non si muta, E lava i piedi, e tien le gambe nette, Non è fetore al mondo, che più puta. Mai non ha l'huom le più gran storte, e strette. Più fatica, più noja, e più faccenda, Che se le calze si cava, o si mette. E'l viso par, che s'infochi, e s'accenda, La carne infranta, i nervi tronchi, e rotte L' offa, e si stracchi ogni forza, e s' arrenda. Di quei che son difettosi di gotte, Non dico infino al Ciel metton le strida, E i piedi, e le man gonfian come botte . E chi di servidor si vale, o sida, E' talora più pena, e maggior morte, E se sta cheto è mal, peggio se grida, To fo una persona in questa corte, Che dette in terra una gran culattata.

301 Così un lo scalzò di mala sorte. Un'altro, a chi fu la calza stracciata, Gentil' huom, ma non molto buon compagno Messe sozzopra tutta la brigata. E un tirando, e sfuggendo il calcagno, Fè cadero all'indietro il suo padrone, Sì che co i servidor non è guadagno. E s'altri è tanto infingardo, e poltrone, Che senza mai scalzarsi veglia o dorma, S'empie, intendami ognun per discrezione Finalmente non ci è verso ne forma Di poterla far ben con esso loro, O di merrerci mai regola o norma. Se le son corte, ognun sa qual martoro, Ci tiran, ci rovinan giù le spalle, Lunghe non han, nè garbo, nè decoro. Strette ci fanno crepare a calzalle, Larghe fan gambe a giovani, e a veccha Groffe da Lionfanti d'Anniballe. Chiuse spesso esser sogliono a parecchi Pericolose, il perchè vò tacere, Per non dar prima al naso, ch' a gli orecchi. Aperte alla camicia, ed al brachiere, Al contenuto ancor col continente, Dan passo, e vettovaglia a lor piacere. Però nel mal fu discreto, e prudente Colui, che ritrovò la martingala, Ma più prudenzia è di portar niente. Sì ch'ogni foggia, ogni pompa, ogni gala Di calze, è trista, e tristo infino il nome, Se non fu chi ne scriste una cicala. Caligula ognun sa chi egli era, e come Visse, e morì, perchè fu loro amico Sin da fanciullo, e ne prese il cognome.

Hamo ancor l'aspett' horrido, e nemico-

Insino alle cornacchie, e però spesso. N'è qualche spaventacchio in qualche sico -Due cose sole il for nome si han messo, Che fon buone, ana con che le galline: Si legan, l'altra non và dire adefio. Ma, come potrò mai condurmi: al fine. Senza far due parole delle stringhe, Sorelle delle calze, over cugine .. Chi le suole spagnuole, e chi fiaminghe, E chi le fa venir fin d'Inghilterra Come le fossin lermoni, a aringhe. Chi fa per boro ogni di una guerra,. S'avvien, ch' un buco più lasci, over pigli Quel che l'allaccia , o ne rompe una o sferra 🕳 E, chi consuma tutti i shoi configli. In compartirle, in far che le stian pari E. che l'un cape a l'altre s'afformigli. Di questi esserti nobili, e preclari. Fanno, le calze , e chi a nostro mal gradio Ciascan di noi le lor predezze impari -Ma chi fegnine di natura il guado, Le calze infineda or fis caverebbe-Senza pauca di caldo., o di ghiado... L'antica età, come così lempre hebbe-La palma e'i vanto d'ogni alera svictute » Così: l'honor, di quella, ognan: le: debbe. Andava a cape, a braccia, a gambe ignude,, Vestira il resto come San Giovanni . Di certe pelli chi cotte , e chi crude .. E perchè nossin creda, chi io l'inganni, La maggior parte delle statue antiche-Sono scalze, spracciate, esfenza panni... E qualcuna fi ftà là tra le ortiche, E trà le spine, e non però n pugne,

Ne teme (carafaggi o ferapiche . .

E ha

E la sempre tagliate, e nette l'ugne, Nê fi grava, e fe alcuno è col coturno, A mezza gamba a gran pena gli aggiugne. Mae vò parlar: del tempo di Saturno ... Che ognun sa quanto quella età si loda, Perchè ne calze allor , ne scarpe furno. Quanto il corpo è men privo , e men si froda. Delli elementi » de quali è composto, Tanto par più , che si riflori , e goda: Per il contrario quanto è più micolto. Da lor, tanto ogni mai più cava, e cresce În lui, tanto è men forte, e men disposto. In cerra come: un gatto, com' un pesce In acqua era allor l'huomo, or così afflitto, Niun di questi disegni gli riesce. Quando che Otazio hebbe il ponte, sconsitto, Se s'haveva a fealzar, gli stava frefeo. E così Cesar notando in Egitto. Il: mondo nuovo di Carlo, e Francesco. Di Portogal gran parte è senza: calze,. E il Turoo e il Schiavo, e l'Unghero, e il Tedesco. In questi boschi, e nelle valli, e balzo-D'Italia, ove è più neve, e son più sassi Habitan: tutte genti, ignude . 4. fcalze ... Chi diligentemente anco corcassi. La virtà , la bontà, l'amor, la fede, E chi: la fegue foalzo , e nudo stassi ... Delle donne il medefimo si vede Benche alle, Baronesse, e alle Signore, Chie portino i calzoni or fi concede .. Deh si potessé ben vedere il core, Di qualcheduna : o belle cose l e poi: Ci facciam così schife dell'honore.

Ma lasciamo ir le burle , aucor che noi: Per altro nol facessimo , il dobbiamo

. Capitole 304 Far, perchè Dio do sece, e tutti i saoia Eva non portò calze, nè Adamo, Nè Moise, visto il rubo incombusto, Nè Jacobbe, nè Isacche, nè Abramo. Nè sante alcun , nè beato, nè giusto, Nè romito, nè frate alcun perfetto, Nè chi ha di ben viver voglia o gusto 🞳 Solo ho veduto in Roma, e in effetto Con certe calze infin sopra il ginocchio Un San Christofan lungo insin al tetto E in Perugia un certo altro capocchio Tanto la casa de Baglioni amava, Che dette lor questo piacer all'occhio. Con una cappa bandata alla brava, E con le calze con la lor divisa, Dipinse un Christo, che risuscitava. So quanto gliè gran mal mettere in rifa Il nome di Giesti: pure alle volte Altri così dello error suo s'avvisa. E questo intervien' anco per le molte . Genti, che mandan vestiti, e calzati Li morti a socterrar, tanto son stolto. Pare a ciò dan rimedio i preti e i fraci » Che detto c'han requiescat in pace, Gli spoglian nudi sicome son nati • Nesiuna divozion quasi a Dio piace Tanto, quanto l'ir scalzo, nè far stima Se si devesse ben gir sulla brace. Nessun voto si fa, che accetti prima Quali che ir scalzo: il vestir bigio, o bianco, Già si fa, perchè tanto oggi si stima. Per divozion sì ben, ma più per manco

Spender, quando qualcun troppo l' ha fatto, In giucare, in dormire, alzare il fianco. Pur si sepende assai men, s'io non son matto,

305

Con l'andar scalzo, e si fa maggior frutto Per il corpo, e per l'anima in un tratto. Non dico già, che quel gabban sia brutto, Che s' è fatto di nuovo alli staffieri Per ricoprir le lor calzacce, o tutto. Ma fendo il loro ufizio effer leggieri, E presti, certo han troppo peso addosso, Massime chi ha parrocchie, o monisteri. Orsul basta, entrerei troppo nel grosso, Ho detto assai per mostrar, perchè tanto A dir contro alle calze mi son mosso. Æ se alcun sia, che ne dica altrettanto Nel concilio venir, se sarà vero, Tutte este bracherie staran da canto. Se non la guerra, ancor che trista; spero, Che in questo almen non ci sarà nemica, E farà gire un giorno il mondo intero Iscalzo, e nudo, ancor più ch' all' antica.

#### DEL PILO.

On è molto ch' io vidi un certo pilo,
Che starebbe assai meglio a un mio pozzo,
Che a Belveder la Nera, il Tebro, il Nilo.
Ma perchè a chi apre troppo il gozzo,
E beve, e mangia senza discrezione,
Viene ben spesso la tossa, o il singhiozzo.
Io non vorrei talor, che le persone
Mi dicessin, ch' io fossi troppo ghiotto,
Se chiedessi io un sì fatto boccone.
Voi, signor mio, che sere savio, e dotto,
E in chi non è sospetto di tal vizio,
Potresse agevolmente sarne un motto.
Che se voi mi donaste un benesizio,
Se ben n' ho pochi, non l' havrei sì caro,
Com.

Come havrò se farete questo ufizio. Non the il pilo sia unico, o si raro, Ch'altri non s'arrifchiasse a competario S'ei fosse bene povero, e avaro. Ma perchè non si vende, però parlo In versi, che altrimenti direi 'n prosa: O del pilo, per quanto vuoi tu darlo? Perocchè una persona vorgognosa, Se può comprar, non debbe torre in dono. Quando voglia le vien di qualche cosa .; Benchè altri di parer contrario sono, E'l chieder, e'l pigliar han per grandezza. E dicon, che lo spender non è buono. Ma lasciamo ir, per una gentilezza, Come quelta, anch' io fon di fantalia, Che'l non la domandar faria fciocchezza Io priego dunque voltra fignoria, Ch' alla Ducheffa fua di Camerino Dica, che lo mi presti, o me lo dia. Ella n' è la padrona, e l' ha vicino Ir una corte qui della sua casa, Rincoatro al quondam Cardinale Orlino à Il pilo ha garbo un pò di quelle vafa Là di San Marco, o di San Salvadore, Che dentro, e fuore han la cotenna rafa. Un mortajo parrebbe da favore-Se folie tondo, ma cosi schiacciato Somiglia il rugghio di campo di fiore. Due capi di lione ha da un lato, Un da man ritta, e l'altro da man manca, Largo la bocca, e un labbro spezzato. Alto, che serviria per una panca. Anzi per una tavola coperto D'asse, e poi suvvi una tovaglia bianca.

· Or fi sta quivi, the par un diferto.

E benche:

Ho detto

E benche a piè d'un pozzo, ha fempte sete, Ch' un bicchier d' acqua non gli è pur offerto . E se punto talor ce ne vedete Ragunata nel fondo, ell' è piovana, Statavi tanto, che verdeggia o fete. Tal volta quando è secca la fontana, O cresce il fiume, un pò vi se ne spozza Per cavalli, o per mule, o qualche alfana, O per lavarci qualche cola sozza: La dove basterebbe a tal effecto. Un pò di vasca, over una tinozza. To sempre lo terrò pulito, e netto, Entrovi acqua chiarissima, e del pesce Vivo, non per mangiar, ma per diletto. B in quei tempi, che'l caldo più cresce, Del vina in fresco, de i fior, delle frutte. Se d'haverlo il disegno mi riesce. Nè ci laverò dentro cose brutte, Ma or bucco , criftalli, , vifi. , mani: Nutrite a guanti infin di Calicutte. Vengon di moki nobil cortigiani A quel pozzo la flate ancora a cena. Per loro spasso, e per istar più sani. Qual è in mezzo d'un orro, e d'un amenaissima stanza, che havea Giulia in fronte. Case da fianchi, e'l Tever nella schiena. Onde Etrutia si vede, ed il bel monte Jamicolo, e un aria insino al Cielo, · Edue, e trè, e quattro, non che un ponte-Cioè trionfal Sillo, e di Caltelo Santagnol, per parlar un pò Lombardo, Che dicon, che'l Toscan non è sì belo. L'altro, ove il nostro cittadin gagliardo A se ruppe una coscia, un altra a lui, E faltà in acqua, come un liopardo.

A 1 1

Ho detto nostro, che se bene io fui Fiorentin sempre, e voglio estere ancora, Son Romano, merce voltra, e d'altrui. . Veggousi poi di dierro, come fuora, Cose che un di saran più belle assai, Or pertanto s'acconcia, e si lavora. Benchè cosí non potrebboa dir mai - A bastanza, nè scriver ben di loro. Dumilia lingue, e mille calamai. Ecci tra l'altre un fico, ed un alloro Trapiantatisi a tempo e gentilmente, Che si son fatti gialli, com' un oro. Ma torno al pil, qual s'io non ho, la gente Dirà, senza qual cosa da sguazzare, Un fimil loco vale o poco, o niente. Qui voi potreste dir, che non fai fare Tu la tinozza, o qualche pò di vasca è E lascia il pilo alla Duehessa stare. Ed io rilpondo, se una gioja casca, O sta nel fango, e nella posatura, Non la vorreste voi più tosto in tasca? Chi si travaglia, e fa giardini, e mura, Come io, merita haver di questi doni Da chi può farne, e non ne tien gran cura Ed è cola da Duchi, e da Baroni, E da Baronesse anco, e da Duchesse, Vestir cattivi, e donar panni buoni. Vò dir, che se ben ella il pil mi desse, . Ed oprasse, non che altro, una bigoncia; Ognun direbbe, che ben fatto havesse. Che quando un per ben d'altri non si sconcia, Tanto è maggior la grazia, e più perfetta, E merita una libra per ogn' oncia, Quest' altre ragion fanno, che mi metta.

A chiederlo, altrimenti altro pensiero

309:

Farei, per non beccarmi la berretta. Intendo ancor, che finito san Pietro, Pur son contento farvi far le tina S' haverò il pil : che per grazia di Dio -Di botte vote ho piena una cantina. Sì che di nuovo priego, fignor mio, Che'l domandiate in dono, o in prestanza, Sinchè viverà essa, o morrò io. Che allor se punto di tempo m' avanza, Lascerò a quel, che resterà mio herede, Chei gliel rimandi infino alla fua stanza. E se sua eccellenza non mi crede, Ditele, che se'l pilo ella mi presta, Io non mi curo che mi presti fede. A voi, fignor, prometto ben, se questa Cosa vien fatta, conie sperar posso, Di darvi un mazzo di fiori ogni festa. E come' l terren sia purgato, e simosso, Mandarvi anco alle volte una infalata: Ma per ora egli è duro com'un' offo . Che benche qui ne sia tanta derrata, · Ne a voi manchino vigne, ne giardini Sa però meglio una cosa donata. E quando queiti fignor Palatini Quivi si degneran far penitenza, Faralla anche il Signor Pietro Mellini . Nella cui grazia, e di sua eccellenza M' offro, bacio le man, mi raccomando Con tutto il cuor, con ogni riverenza 8 de Purche dato mi sia quel che domando.

# TERZE RIME DEL MOLZA.

## CAPITOLO

Dell' Insalata, a messer Trifone.

U N poeta valente mi promefie Lodar già l'infalata, e non so come L'ingegno altrove poi, e l'opra messe. Ed era egli ben tal, che sol col nome Fatto l'havrebbe certo un grand'honore, S' ci fommettea le spalle a cotai some. Ma il Ciel, a cui son io poco in favore, Fè ritornar fallace il mio disso, Ch' ancer mi tocca la memoria, e' l cuore-Nè mi lascia posare, e vuol pur ch'io Entri nel pecoreccio, e che poeta Per lei diventi, se'l dicesse Dio. Ajutami, Trifon, tu, ch'a la mett Omai sei gunto di color, che sano, E col tuo stile la mia mente acqueta. Ch' a mastro Febo non vò dar affanno, E men turbar le muse, ch' in disparte A goder i' ombre del tuo monte stanno. Ben chiamar teco si potrebbe a parte Il Dio degli orti, che saprà s' ei vuole

U'n

Usar talor discrezione, ed arte. Ma lasciando da canto le parole, E cominciando ad entrar dentro al buono, Come chi al bujo far cosa non suole, Dico, ch' invero l'infalata è un dono? Da far strabiliar chi su vi penta: Ed io poco atto a ragionar ne sono. E quasi saria ben, ch' una dispensa Pigliasse, chi parlando si presume Isporre ad altri la bentà sua immensa. Voi sapere, che suol esser costume, Ch' a gli inventori delle cose nuove Si faccia honor in ogni tempo, e lume. E che la lor memoria si rinnove Con archi, e marmi, e consecrati templi, Sì che sempre qualche orma se ne trove. Però quando ini arvien, che ciò contempli Penfo che'l troyator di tal vivanda Folse di santa vita, e buoni esempli. E che la gloria propria in ogni banda Gisse schifando, e tutti gli altri honori, Si come la scrittura ci comanda, Le stame sprezzò, sprezzò i colori, Fatto maggior via più col chiaro ingegno D' ogni fregio , ch' apporti altrui splendori . To per me credo, e quasi porrei pegno, Che la trovasse Adamo in Paradiso, Pria che gustasse il divietato legno., Alcun dice, che prima n'hebbe avvilo, Facendo orazione nel deferto, Un padre santo con afflitto vilo-Sia pur come si voglia; a sì gran merto, O sosse Adamo il primo, o Ilarione, Poco era un tempio ad ogni statua certo.

Vero è che da pensar mi die cagione

12 Capitolo

Un dubbio, che mi nasce or nella mente, E credo non vi badin le persone: Ond' è ch' essendo in grazia della gente Per così fatta via, che senza lei Cosa non par, che' l gusto ci contente ? Nondimen ne la lingua degli Hebrei, Nè la Latina, nè la Greca antica, Nè quella forse ancor degli Aramei, Voce ritrova, onde'l suo nome dica? Quelto è 5 s'io non m'inganno, un gran difetto, U' quanto altri più pensa, più s'intrica. Dirà quel Mastro mio, che d'intelletto Si crede pareggiar il Dottrinale, Che non so che sul Calepino ha letto. Tento viver pos' egli l'animale, E tanto vada delle reni sano, Quanto in questo poc' ha del naturalè. Ma pur, a dir il vero, il caso è strano, Nè si può così tosto il nodo sciorre, Perciocche non ne parla Prisciano. E cha sa che'l suo nome entro la torre Di Babel non restasse impastojato, E là si stia, poich'altri nol soccorre? Il qual perchè non fu poi ritrovato, Ella restò senza la propria voce, O fosse caso, o pur contrario sato. Il faper troppo qualche volta nuoce, A noi basta nomarla per volgare, Senza tener più la brigata in croce • Pur si potrebbe con ragion cercare Quel, che fra gli altri anch' io tal volta foglio, Perchè dal sale ogn' huom l' usi chiamare? A che risponder brevemente to voglio, E conchiudendo tolto la sentenza, Lasciarvi addietro ancor questo altro sceglio.

Ogni

A chi

Ogni arte nel principio, ogni scienza Nasce imperfetta, e poi di giorno in giorno Si vien da quella a maggior conoscenza. La prima casa, sotto cui soggiorno Menar le genti, al fabbricar poc'use, Dovea parer una casaccia, un forno. Ma poi che l'ignoranza il tempo escluse, Venne Vitruvio, e Monna architettura, E le parti ordinar ch'eran confuse. Questo esempio vi và proprio a misura, Perchè dico, ch' al nascer l'insalara, Hebbe ancor' ella una cotal sciagura. E su prima col sal accompagnata, Da chi si fosse il trovator dabbene, E così l'insalata su nomata. Ma poi a lungo andar, come interviene, Che in un punto trovar non fi può il tutto, Entrar di migliorarla in ferma spene. Nè volse come pria mangiarla asciutto, Che l'aceto v'aggiunte, e fu gran forte, Alen con l'olio ne cavò il construtto. Eran le nostre vie tutte a ciò corte, Però s'io dico che del Ciel discese, Non vi paja il mio dir sì strano, e forte. Ben credo, che di, ciò fosse correse A più persone, e che non fosse un solo, Che di tanta bontade il tutto intese. Fin qui troppo alto habbiam disteso il volo, E camminato per folinghe strade, Che per esser inteso ora m'involo. E dico, che non basta questa etade, Nè quella ancora, che appo noi s' aspetta A dir dell'insalata la bontade. A vederla nel tondo ci diletta

Sol della vista, e drizza l'appetito

A chi n' havesse poco, e' l gusto allettà. No bisogna toccarla con un dico. Come alcue sciocco, ch' imbrattarsi seme, Ma darvi dentro baldanzelo, e ardito. Empierseme la man, la bocca insieme, Sonza ch' altri t' inviti, fe n' hai brama, E se disso di lei t'invoglia, e presse. Il tondo largo di ragion sempre ama, Ove menar si possa con prestezza, E l'olio poi fevra ogni cofa chiama. Sempre mi parve di color schiacchezza, Che le fan con l'acete fol la festa. Come di spagna una gran gente apprezza. Altro, che I Ciel, non mi tratria di tella, Che ciò non fosse cosa troppo vile, O forse povertà, che più molesta. Fanno meglio i Lombardi, che'l gentile Suo caclo Parmigiano, o Piacentino, V'aggiungou con più saggio, schiaro stile. Qualche fior leggiadretto, e pellegrino Non mi vi spiace, ed or che' l caldo è grande, Un cetriuolo affettarvi ho per divino. Spesse volte in disprezzo le vivande Quanto vuoi dilicate, e di gran pregio, Mi son cadute, come fosser ghiande. L'insalata non mai, perch'ella ha'l fregio D'ogni ben ricca mensa, anzi è la luce D' ogni viver, che s'usi, almo, ed egregio. Talor la sera a casa si condece Svogliato un huom, che staria senza cena, Se quelta non li folle al mangiar duce. Vione la moglie in vista alma, e ferena, Il tondo gli appresenta, e s'egli è saggio, L'olio v'instilla, e l'insalata mena.

Io per me: volentier mai non l'assaggio,

Se fotto fopra non la mene io stesso, E vi meno più volce di vantaggio. Poich' à mangiar a desce mi sen messe, Per pescar meco nel medesmo tondo Non mi venga chi m' ama a porli appresso. "Ch' io faccio le parzie", e metto l'mondo In ciò disprezzo, non conesco amico, Se mi chiamaffe il Papa io non rispendo. Il resto del mangiar non stimo un sico, E ne fo di buon cuor parce al compagno, E volontier affai più ch' io nol dico: Non to ingiuria a persona, e m'accompagno Con ciascun di leggiere sol mi riscaldo In questo, e se m'ossende akri, mi lagno. Ogni herba, ch' io vi scorgo, a me un fineraldo Vivo rassembra, e altro non agogna Il cuor farto in quel punto, allegro, e baldo. Forse che costa molto; o che bisogna Benvenuse, Uliviero, o' l Rukellai Ti faccian forti in Roma, o in Bolognate Per un quattrin tanta abbondanza n' hai, Se ti dà chi la vende il que dovere, Che basta a contentarti ove che vai. Forse che dopo lei non da buen here? Sotto' l'giudice ancor la lite pende, Qual debbia di ragion il pregio havere, L'infalata, o'l popone; e chi s'intende Di cotai cose apertamente dice, Ch' a l'infalata al primo honor sil rende. Quale è a vederle in mezzo una radice Candida, e groffa, di che l'huom si goda, E la fua voglia in ciò tenga felice? Quest' è quel, she di lei più ch' altro loda Ogni buon montignor, ogni convento, Perchè certi di lar l'usan per coda.

- O . . .

O fopra ogni altro illustre condimento, Degno sei ben, che di te canti Homero, Ch'io per me farti honore mi sgomento. Tu il gusto ci conservi, e rendi intero, Tu presti a chi ti cerca in ogni loco, Solo di povertà rimedio vero. Quanto io parlo di te tanto m'infoco, E s' io vò dir il ver, di Lauri, o Mirti a A paragon di te, mi curo poco. Serbinsi questi a più sublimi spirti, A me basti sperar di te corona, E mio Hippocrene, e mio Parnaso dirti. A te la falsa, di cui tanto suona Il nome, ceda, ancor ceda l'agliato, E le tue lodi canti ogni persona. Chi t'ama effer non pud se non beato, E chi la mente tien a te rivolta, Vive con poca spesa in ogni lato Dica chi vuol: da vergini man colta Un' infalata, ogni tesoro avanza, Ed io l'ho detto già più d'una volta, Felice è ch' in lei pone ogni speranza.

#### CAPITOLO

### ' Della Scomunica al medesimo.

N On fo, Trifon mio caro, se pensato
Con quel tuo natural sodo, e prosondo
Havrai quel, ch' ora entro il cervel m' è nato.
Cioè, che pazza cosa insin è il mondo,
Ove son tante opinion diverse,
Ch' a volerne parlar io mi consondo.
Potrei con voci più leggiadre, e terse
Spie-

Spiegarti in queste carte il mio concetto, Lo qual forz'è che in rime or si riverse. Ma perchè mille volte habbiam gia detto, Che fra noi vaglia a far le cose chiare. Senza tanto stancarsi lo'ntelletto. Parlando alla carlona i' vò mostrare, Che porfi la scomunica si deve Fra le gioje, che tien altri più care. E questo, che alcun stima così greve Peso, che non è alsin altro che baja, Agevolarti sì che paja lieve. Dirai tu, ch' a menar il can per l'aja Ho tolto, e che parlar d'altro dovrei. E trattar cosa più vezzosa, e gaja. Dico, che volentier anch' io' I farei, Ma perchè addosso un nembo me no viene, Me in qualche modo consolar vorrei. Di quel, che in coscienza s'appartiene Teme di lei, per me non ne favello, E quel ne credo anch'io, che si conviene Ben dico, che mi pare un santo, e bello Modo d'acquistar fama in ogni parte, L'effer dipiato in questo muro, e'n quello. Ogni huom non può con la dottrina, e l'acte, A guisa di lumaca tutto I giorno In casa starsi a schiccherar le carte. Però sciocco è se alcun si reca a scorno L'acquistar fama in qualsivoglia guisa, Se ben tutto l'inferno havesse iatorno. Non posso quì, Trifon, tener le risa, Membrando in quanti modi si dipinge La scomunica fatta alla divisa. Chi vi fa barba riccia, chi distringe Con mille nodi il mifer debitore,

Chi'l foco alla caldaja ancor v'infinge.

320 Capitolo

Ch' in buono il tempo reo aucor fi cangia,
Un di ristorerem chi n' ha servito.
Di far i cedolon il Nicia, e il Gangia
Lasciam pur, che si stanchino a lor posta;
Perchè con la scomunica si mangia.
E se ti par alsin, che troppo costa,
E non vi sia a lungoandar guadagno,
Un caval non ti manca della posta,
Col qual le ragion saldi, e col calcagno.

## TERZE RIME

## DI M, LODOVICO DOLCE

## CAPITOLO

## Del nafo.

Altr'hier leggendo una scrittura a caso, Trovai, che l'huomo è degno d'ogni stima C'ha da natura un gran pezzo di naso. Questa è cosa, diss'io, da dirla in rima. Da farne verfi c'habbiano difegno, E stian di par con quanti han scritto prima E parvemi fudore bonesto, e degno Empier di sua virtù sempre le carres E stillarwici ognor tutto l'ingegne. Madonna Eurespe mi tirò da parte, E disse: a dir del naso ti bisogna. Che sii fornito, e n'habbi la tua parte à Perchè di ciò te ne verria vergogna Dove d'haverne gloria è il tuo dilio, E saresti tenuto una carogna. Ed io a lei: Madonna sia con Dio, S'io me ne vado senza, o s'io n'ho poco, Fia la vergogna vostra, e'l danno mio. Ora col naso rosso, com'il soco, Entro a cantar del naso. Voi, mie donne, Venite qui, che vi è serbato il loco. Voi che del suo valor sete colonne, E per amarlo, e riverirlo tanto, Vel mettete talor sotto le gonne. Di tutti i membri il naso ottiene il vanto. Come

Capitola £ :**3**22: Come membro più usile, e apparente, Ed & quish it battiffe dognit same Ma prima io parlero generalmente Di tutti i mali a wokra intelligenza Do poi fi tratterà del più escellence -Deh, che parrebbe un'huom nella prefenze. Se havele fronte, Barba, becca, occhia Privo di questa appetitiva essenza! Noi faremmo peggio de i ranocchi: E voi, donne, che havete un gran cervelle. Me dazelte operane di capoccio. Volta non in vedeix, the folle belle. . E bifogueria absorderlo ura pani, Bonche: parelle altruis facco a pennellos 🔌 Guardici idilio dia rali vergogna , e danni ,, Satobbor: Ganimedi a bro. a mi Le cireme, le stimie, e i barbagiante .... Lo gipencei » che cialcana di voi Vorsia fempre: femiocolidali fice marice Pur c'impedie di natoun pulmo, o desi. Che, come his letter-e sense his spelle udico. Il nales è quel , ohe's mattinonio pianta, Il nafe à quel, difaderns ogni convitoni

Shorrate fuor là collera molella .

Di qui avaden, che cialena fello l'ami, 
E perocch'egli è utile, e pompolo;

Cialena d'haver bassa milita brami.

Mà l'animo di voi n'è si brancio,.

Che vorreite haver fempre in compagnia.

La parte voltra a quella della (pole -

See 2 E talli

L tali ve no lon , che tuttavià Un per dilesto fi tengono in mano/2 Un fra le cofeie, un'altro drieto via a Or togli turdal Turco e dali Ragano Il naso, a dal Christian, o dal Giudeo i. Hai tolto, il meglio dal genere humano. Già vidi un liuceno, che accidente. rec Privà: di nafo, e mi pares fenz'effo, Quali fenza pella: un. San. Barroloraco. ... Vidine. un'altro-ancora - e'l veggio spasto: Che: per: meglio-coprir qualto difetto. Unive ne pessa fatto di nimello ~ Sempre l'huamy c'ha bel miorà graziofetto , E chi ha bel neso mio so che m'intendette. Abbonda: di cerrella,, e: d'intelletto -Chi fosse messer Dante lo sapore, Egli haveas un nafo di lunga ragione, Però famosa all mondo oggi il vedete. Per questo Ovidio fiz desto Nasone. Poeta, che per quanto al naturale, Non hebba: invidia a Orazio, ne a Matone. Se non haves buon nafo, e buon cotale. Il Bernio, che vi faoi tanto piacere, Non hauria messaman nell'oriuale. Chi da gran malo i non gli fa meltiere. Che penfi d'arce o di lesteratura :: Può stan egli: fra noi fenze penhere:. Però chi ha gran naso, ha gran venturais. E puossi din da gli altri segnalato, E non gli sii matrigna la natura. Bece il naso ogni di più d'un prelato, E tal. portar in testa il cappel rosso,. Che non hebbero patria, nè casato. H naso sa sottile ogni huomo grosso, E alcun fa riceo , ed abbondante d'oco. Q. 4.

Capitolo Che prià non vide in la sua borsa un grosso Il naso in somma vale ogni tesoro: E quei che più ve n'han, con più favore Sono i primi 2 federe in concistoro. Io taccio, che Nabuccodonofore Era adorato quasi un Dio ne i Tempj, Perocchè'l naso havea da Imperadore 🝝 Che non bisogna gir dietro a gli esempi Del tempo antico, ancorche siano tali, Trovandolene tanti a'nostri tempi. Nè men cercarne alcun fra gli animali, Come Elefanti, e come Aquile sono, Chi quadrupedi, e chi con piume, ed ali, Il naso adunque è prezioso, e buono, Più ch'altra cosa, che ci ha dato Dio, A farci ogni favor, com'io ragiono. Quanto mi duole che fi perda il mio, Ch'io potrei, sua merce, diventar grande, Donne, alla barba del pianeto mio. Io per me incaco alle vostre ghirlande, Figlie di Giove, e lasciole per pasto A quelle genti, che vivean di ghiande. Son certi bravi che lodano il tafto, Ma quello, the l'huom tocca, spelle volte V'accolta il naso per saper s'è gualto. L'odor, che par, che sutto ti travolte, E ti faccia gustar nuova dolcezza, Che gioveria delle vivanda molte≥ E'pur del naso una gran gentilezza: Che quel ch'esso participa fiutando. Manda ne i sensi con dilicatezza.

Onde con più fapor lo vai gustando,

Quanto più il maso ti diletta, e passe, Fintando, com'io dico, e odorando. E zosa, e giglio, e ogni stors he nasse, ...

Come

Come vi mette il naso o sopra, o drento, Conforta ogni piccin fin dalle fasce: Egli è cagione d'ogni tuo contento, Egli ancor ti predice, e datti avvilo D'una febbre futura, e d'un tormento, Che agghiaccia la punta d'improvifo. Egli dimostra ancor pria che t'imbianchi, Se sei in corruccio, o s'hai voglia di riso. Or quale è grazia, donne, che li manchi, Conoscon sua virtute, ecco bel tratto, Le masenette, le porrescie, e i granchi: Ch'all'huom ch'in mar dalla disgrazia è tratto, E vi s'affoga, corrono, e la mira Han folo al nafo, e lui mangiano affacto. Ecco, dice qualcun, colui s'adira, Egli ha levato il naso, state cheti: Dunque si può chiamar nunzio dell'ica. Si potrebbono dir molti segreti, Che per lui si sospira, e si starnuta, E ch'egli è proprio il genfalon de i preti. Che si scaccia dal sacro, e si rifiuta, E non puote effer Papa, nè haver gradi Una persona, che non sia nasuta. Or discendiamo alle sue qualicadi: Diciam, donne, qual naso è più lodato, E soglia esser honor de i parentadi-Tali ci son, che'l naso hanno schiacciato. Son questi in odio al mondo, e a gli elementi.. Nessuna donna se gli vuol da lato. Son certi nasi proprio sonnolenti, Che stanno sempre chini in ver le piance, Nè questi molto quadrano alle genti. Alcuni son che guardano a Levante, Cioè piegano un pò da una banda,

E si chiamano nasi da mescante.

Akti.

Capitolo

Altri fanno la faccia veneranda se Perchè guardanos sempre versos il Cielo a Ciateuna donna ler si rascomanda. Un nafo gnosio c'habbia poco pelo: D'intorne a la narighe, intelia, a vidi-Empies: più d'una, d'amorofo, zelo. Se großo, e lungo, li fentono i gridi, Ma non perà, che a voi spiaccia lo stilo. Nonchia voi ha d'angelor, e di faltidi> Quì, donne, avappa roba, e mance filio: To ben m'accorgo, e fommene asveduto-s Ma, il tutto non si pud seriver a file. Lo ve n'ho un , ma non: à constituto. Che le non ch'e'non s'ula, egli dousia Portarfi ognor vestito di velluco: B lo conosce ben la donna miai. Conchindo, dome, quello effer perfetto. Il qual più vientra nella fantalia. Quello, che vi fuol dar maggior dilottox Mon pid, chlio: fento: chluna-man s'adopra-Per cercar s'io la tenga nel baucherte: Woi v'ingannate, il naso sta di sopra-

#### CAPLTOLO

#### Della Speranza, a messer Gamilla. Besalio.

Ra tutti i cibi, o che trovò l'infanza,

L' O diè necessità, non è il migliore

Di quello, ch'è da voi detto, speranza a

Cibo d'incomparabile sapore,

Cibo che non si mangia allesso arrosto,

Cibo paro, invisibile, e del cuore.

Nè come gli altri si dilegua rosto.

Della Speranza.

Na fi compra per oro, o per castella, Ma puoffi sempre haverne senza costo. Or venicevi a torne una scodella, Woi, the servendo all'amorola corte, " Lo vi perdette nell'età novella. Senza vivandit de se buona forte. Del bel genere lumiano in tempo breve-Gleriofe trionfo hauria la morte. Sarebbe ogni fatica al Soi di neve, Chella ne fi parer dolce l'amaro, E' i grave pelo della vita lievo. Il fire fudore a quel, che studia è caro, Sperando al fin delle fauche tante, Di farst in vita, e dopo morte chiaro, Fireto il mal, ch'è quà giù, fossire l'amanae,, Solo perchè tra se divisa, e spera,, · Trovar mercede da due luci faute a Bra genre brava, coraggiofa, e fiera, Palcendoss di lei fido foldato, Segue di Capitan vecchia bandiera. Serve padron magnifico , e onorato Buon fervidor, e non fi stanca mai, Per avangar al fin qualche ducato. Sprezzano la fortuna i marinai, Per non parlar di quella gente groffa » Che pestano le spezie ne i mortai. Sprezzano ogni minaccia, ogni percoffa Di lingua, di ritorte, e legno e mani, \* B. haver le carni travaghate e Posta-Sprezzano la farica gli artigiani,. E tante parolaccie, e paroline, Che ci vendono in banco i Ceretani. Vengono alle Città le contadine, E lasciano le ville, e la campagna,.

Boscardo tatio; latte y nova e galline.

328 Capisolo

Ne fanno stima se pioggia le bagua, Nè fanno stima se le cuoce il Sole. Nè romper le ginocchia, o le calcagna « Quell'altro non si turba, e non si duole Di confumar tutta fua vita in corto. Per spiar fatti, e rapportar parole. Se vede da vicin nuovo foccorlo, Sperando la vittoria in un momento Smarrito capitan t'affembra un'orfo. Con speme di cavar l'oro, e l'argento Cacciasi alcun, che nol farei già io, Per tutti i buchi della terra drento. Ne più bel parer nostro al parer mio-Si pud infegnar a un purro c'habbia ingegno. Che soffii, spera, e lascia far a Dio. Mai non conduste al distato segno, Guardate s'egli à questo un bel tesoro, Aleun senza speranza il suo disegno. Con speme di volar nel sommo coro Mangian digiuni, ed astinenzie i frati, E chi'l viso ha d'argento, e chi l'ha d'oro. Ma quanti fi sargbbono ammazzati, Se la speranza non gli havesse detto s Voi tornerete ancor lieti, e beatil S'ella non l'insegnasse con diletto, E promettesse a lui tranquilla vita, Non soffriria la fame un poveretto. Saria del mondo ogni corte sbandita, E staria in ozio tala che ad un cappello Quanto più può col buon voler s'aita. Anche la cortessa n'andria al bordello, Se colui che ve l'usa non sperasse Una mitra acquistar per uno aneilo.

E non sarebbe chi t'accarezzasse, E non sarebbe chi ben ti volesse.

329 Nè chi d'un bagattin t'accomodaffe.

Non lasciarian si spesso le Duchesse I Duchi per andar fieri in battaglia, Ne'l Turco tanta ciurma da brachesse.

Nè dormiria sì spesso sulla paglia In grazia del suo Rè buon cavaliero,

Ch'ogni elmo rompe, ogni lorica finaglia. Non ci saria nè paggio, nè scudiero,

Non ci sarebbe medico, o dottore, E'l mondo hauria bisogno d'un christiero.

Non ci faria architetto, nè pittore, Non ci saria mercato, nè mercante,

Nè caccia ci saria, nè cacciatore. Tale è signore, che saria un fursante. Se la speranza, dirizzando l'ali,

Non l'havesse ogni di cacciato avante.

Ella alberga nel mezzo a gli spedali Non meno ch'ella alberghi ne i palazzi,

Nè si disparte ancor da gli animali. Stariano freschi senza questa i pazzi, E fenza questa anderebbono a spasso

I conviti, le prediche, e i sollazzi. E non si troverebbe un contrabasso.

Nè chi facesse tenor, nè sourano, E moke cose, che in la penna lasso.

Non ci sarebbe nel mondo un Christiano Non ci sarebbe Turco, nè Giudeo,

Non ci saria Marran, nè Luterano... Il Papa non darebbe il Giubileo,

E senza speme di riscuoter poi Non correresti col pegno allo Hebreo

Or come pasceria pecore, e buoi, Porci, porche, canaglia traditora, Chi non sperasse kutile da voi?

Per la speranza si teme, e honora,

Per la speranza velencier s'inchina,
Per lei si sa del ben, per lei s'adora.
Stilla il cervel la sera, e la mattina.
Il poeta per gola di due soglie,
Di che nicra ne va la golanna.
Vorsia nil rosse un savia baser le decolie

Vorsia più rosto un favio haver le denglie.
Del mai francioso, a il mai della ururia,
Che fossirir l'angoscio della meglia.

Se non fosse la speme tattavia:

Di generar siglinali per semena.

Della quondam di lui genealogia.

La formichetta, c'ha tanta prodenza.

Coglie pen questa il grano nella state,

A berba della noftra providenza.

La rondinella le contrade amase

Laftia, nà teme così lunghi voli,.
Per far il nido per la fue beigne a

Senza quella avvocatio e notajuolio. Ne giudici striano infino a quellio Che vendon l'infalara, e è cetriuolio

E i cardi, e le pesshe, e i ravanellis. Carcios, e quei che vendono i pressiusti

Carciofi, e quei che vandono i praficianti Fegati, falsiccion, trippa, e badellis Non ci fariane rafi, ne valluti,

No pami line, no pami di lana, No intellere, obe fosse fapari. Non spendenio tinta la serimana.

Il buen vallant, ne com l'estate il venna, Alle bisogne della vita liamana.

E non fareline al mondos più gemennos.
Morriellos malennos com le viz diffi a
Su nel principio del primo guadenno.

:. T

E perché: facia tompo, ch'io: finiffa,: Dico, che: la spenimen è quella chiave;. Che v'appo ils cialq, esspatima gli chisse.

E

Della speranza.

Ed è così a ciascun dosce, e soave,

Ch'accompagna alla socca i sciagurati,

Che ben può dirir il varco ende si pave.

I poveni infesici incarcerati

Si pascono di lei più che di pane,

E sol van nell'inferno i disperati.

Là dove sono canto sorme strane,

Ch'arrampinate hanno le mani, e i piedi;

No mai si sense suono di campane,

E satarasio sa gridar homei.

#### CAPITOLO

## Dello foute a M. Giacomo Gigli.

P Ocrebbe dirmi ogni intellerro acuto, Ch'io non no feritto cosà di momento è Se tacessi le lodi dello speto. -Eccani un per raccontarne cento, Bench'io non sia d'accordo col cervello, E male agiato in arnese mi sento. E'sempre, dice alcusto, il tacer bello; Io cheenon guardo a canca intelligenza, A Mi trovo um gran piacer quando favello. In ogni cofa fi può usar prudenza: Orsu per dit di lui, pria che mi penti, lo sperero, con la vostra licenza. Ma voi tenete pare in bocca i denti, E vi sarebbe il vostro sputo caro, Come cosa persetta in gli argomenti. Pria ch'eneri nel fue honor, questo ve chiarqu Che gli orbi non porrebbono durare A cantar per le chiese il verbum caro, Se talot non havessero a sputtare: Ma tolle, che lo sputo, è ascito saori, Gli

Gli sentite com' asini ragghiare. I zoccolanti, e i frati minori, Se non sputasser tondo, e spesso, e bene, Non potrebbono far tanti romori -Che lo sputar suol allargar le vene, L'organo purga, onde nasce la voce: E sovente sputando esci di pene. E se tu vedi cosa, che ti nuoce, Qual, verbigrazia, è l'Orco, o la Verola, Sputa tre volte, e poi fatti la croce. Poi dì, ch'ella s'impicchi per la gola, Perchè non ti può offendere un tantino, Che lo sputo val più, che la parola. E non bisogna mica, ch'un bettino Sputasse avanti dell' Imperadore, Che lo conceria peggio di Pasquino. Perocchè lo sputare è da signore, Da Prelato, o da Papa, e Cardinale, Che fanno sputo, e più grosso, e maggiore. Non mi piace sputar nell'orinale, Bench'a perder lo sputo, e gittar via E'gran peccato, e peggio che mortale. Ma la rima m'intrica, e mi dilvia, E mi tira dall'ordine, che io M'havea proposto nella fantafia. Da che far sia lo sputo, sallo Iddio, Sannolo tutti, c'hanno l'intelletto, Sicome è il vostro, io volea dir il mio, Natura che creò l'huomo perfetto, Per cofa necessaria, e non già a caso, Ritrovò modo di tenerlo netto. Per questo ella gli se l'orecchie, e'l naso: E quel, che noi Tomao diciam talora.

Ma in lingua Tosca si diria Tommaso. Gli se la bocca, ch'importava ancora:

E vol-

E volle, che per due di queste parti Più degne entrasse roba, e uscisse suora. Ancorche spesso si guastano l'arti, E cosa v'entra, che douria natura Allora allor per collera ammazzarti. Ha messer naso, e l'orecchie hanno cura Di purgar certi humor, che rimanendo, Ci potrebbono dar mala ventura. Manda fuori don culo reverendo, Perdonatemi, Muse, una minestra, Ch'io per me non la compro, e non la vendo. Forse, ch'a qualche medicina è destra, Dico, ch'io non la voglio, e la vi dono, E'l ragazzetto mio la vi minestra. Della bocca esce quel, di ch'io ragiono, Sputo, che vien di mezzo della testa, Tiencela asciutta, e a ogni cosa è buone. Egli però non v'è cosa molesta Tenerlo in bocca, e inghiotrirlo spesso, O volteggiarlo in quella parte, e in queltai Parlate un pò d'arrolto adello adello, Se non vi vien lo sputo nella borca, Dite, ch'io sono una testa di gesto. Che se pensate a cosa, che vi tocca, Corre il diletto, e nel cervel si caccia, Onde questo liquor subito sioccha. Quali che con quell'aitro fi confaccia, Quale è semenza del genere humano, Par dunque, ch'ei ce'l dica, che tu'l facciae Lo sputo è certo appetitivo, e sano, E se non fosse cosa, che piacesse, Sarebbe pur l'haverlo in bocca strano. Non trovereste alcun, che vi volesse, Quand'ei vi bacia, accomodar di quella,

Senza cui non faria chi ci intendesse .;

Capitole O mi potreste dir, la bocca è bella, Dunque è bello lo spute: to vi rispondo : Ch'egli è quas fratello, ella forella. Lo sputo è bianco ancor, le spute è mondo-Siano banditi certi spuni gialli, Certi sputacci, ch'imbrattano il mondo. Sputi, che farian stomaco a i cavalli, Fannogli i vecchi, o qualche friagurato, A cui può dirfi dalli, dalli, dalli. Volete voi faper, s'uno è ammaiato, Ponete un poco, quando inta, mente, E vedrete uno fonto ricamato. Coresto yi sarà segno evidente. Più che'l colore di quella faccenda, Che non può dirsi petrarchevolmente. Io definando, a cena, e a merenda, Di quella mangarei della mia diva, Ch'è nell'aspetto una cosa supenda; L' inghiottirei come un' offrica viva, "Lo sorbitei com'uovo, e alle prove Non son però persona si corriva. Cred Minerva con lo sputo Giove, E questo è vero, come il pater mostro: L'altre si posson dir favele nuove. Ouante fiate celi ha fatto il fatto voltro Le spute, or dise voi, che le sapete? Io l'adopero infin dentro l'inchiolito. Lo sputo ha in lui mille virtù sogrete a Di quai cisscuna si può dir divina. E forse ch'anche voi le conescete. Che se sputi a digiuno la mattina, Quello sputo è bassante a tor di vita Lo scorpion, the d'apprelle si cammina.

E se ti trovi un brusco nella vita, Bagualo con lo soute spesse velte.

تن دا د

E weikeri sterli ha virtil infinita. Lo spuro ancora sa cosense melte. Ed è ficome un Rubian, un giojello, In qui mete accallonzie son raccalte. Ma tumo è milla a quella dell'anello, Che se di diso trar mome te lo punoi. Lo spece sa quel facto da Granello... Che vo dicendo! mol fance vai, Che havere men le diza ence quance D'anella, che farcibbeno per noi? Or dire via , ch'un giovane fi vanus Di tirarsi ben bene una calzetta, Se men fi sputa in su le dita avente. Non ha belogno cal d'ire a stafferta Corrier, ne quel che cerca honora in corre, Sì d'inchinardi, e tratti la berretta « Non aba oosì della falce la morte. Non ha così di staffilate un putto, Ladro di chiavi, e geloso di torre: Si come ha dello sputo il mendo tutto : Nè sì del ciambellotto i Cardingli, E di tante robaccie di vellutto. Lo sputo è tra le cose principali, Nè opera pani far di gloria degna, Se con lo sputo pria non ti prevali. Lo sputo ogni durezza, ch'in te regua, Mollifica per tutta la persona, E altro, che rettorica t'infegna. Egli farebbe degno di corona, Se havesse forma, e corpo, e sol mi duo le, Che non può dirne appien chi ne ragiona. Se si potesse dir ciò, che l'huom vuole, Io spenderei nelle sue lodi ascose Più che'l Petrarca in dir rose, e viole, Mira colui, che di faltar propefe, Che

Che poi, che s'ha sputato nelle mani, Cose lo vedi far miracolose. Salti mortali, e falti foprahumani, Giucar di spada me'che gli spagnuoli, E sarebbe più proprio a dir, Marrani a E credo, ch' a San Mareo i mariuoli Non taglieran sì ben, ch' egli è un piacere, Le maniche ove stanno i sonajuoli: Se pria non si sputasser su le cere; E a quei, che non han sì buono avviso, Vien fatto spesso del viso un tagliere. Se dello sputo s'intendea Narciso, Io fo ben quel, ch' un buon cervello disse, S'egli moria, moria con altro vilo. E sasselo colui, che già ne scrisse, E che gli diè così profonda lude, Ch'adesso vive, e forse mai non visse. Or dello sputo, chi più sa, più gode, E non ci troverete donna alcuna, Che non le piaccia come l'uova sode. In fomma nello sputo si raguna Mirabil magistero, e più gentile Cosa di hui non è sorto la luna. Nè miglior, nè più cara, e signorile, Ma la e materia così saporita, Che par ch'io senta inzuccherar lo stile. Andate via, la predica è fornita.

#### CAPITOLO II.

Dollo spute al medesime .

M Esser Jacomo mio, v'invito ancora, Venite qui, che in lode dello sputo Io vò spender da cape una mezziora.

Cl.'in

Già mi pensava a fine esser venuto: Però facendo al ragionar mio punto, La licenza vi diei fenza saluto. Poi da certo pensier fui sopraggiunto, Che ad ogni modo ci hai detto gran coles Ma lasciatovi, difle, più d'un punto. Tu paclasti più a lungo delle rose. E del naso dabbene, e del ragazzo, Con parole più alte, e più focose. Orsu vaglici adunque l'effer pazzo, Pensier, risposi, ch'egli è cosa sana A pigliarsi talor qualche sollazzo. Sempse non si può dir di durindana, O infilzando migliaja di persone, Cantar Ruggiero, e'l Rè di Sericana, Sempre non: si può gir con Cicerone A coglier gigli e fiori d'ogni mese, Nè imbarcar mele e cerea con Marone & Sempre non si può star con l'ali tese, Nè gridar col Petrarca, altra colonna: O dir, morto è colui; che tutto intese. Ma bisogna piacere alla sua donna, E trattar di materie alcuna volta, Che le possano entrar sotto la gomà. Se'l Bernia la giornea s'havesse tolta Di schiccherar di Rodomonte carte, Non sarebbe sì caro a chi l'ascolta \* A tutti non sta ben cantar di Marte, Nè ognuno è atto d'infegnar altrui, Come regger si dee timone, e sarte. Al Bembo puossir dir, felice viis Che s'impicca l'ivdidia : e in dubbio è spesse, S'egli e'l Petrarca, o se'l Petrarta e hu . Ma questo al fin faria latigo progresso, E mi potrede dir mundani frate,

Ch'in troppo mar il tuo legnetto hai messo. Dunque allo sputo, rime, ritornate,

Rime senza arte, rime naturali,

Rime fatte ne i caldi della state. Son le fue eccellenzie tante, e tali.

Che a volerne parlar minuramente; Io non so seieglier ben le principali.

Voi , ehe fete persona diligente, Poneto in parte il grave de pensieri,

E qui piegate l'animo, e la mente. Ricercando fra tunti li mestieri,

Non ve n'è alcuno, a chi non fia di questo,

Come dice il Boccaccio, di medieri. Cosa nou si può far nè ben:, nè presto,

Se bagnando tal volta non la vai. E con lo sputo non la metti in festo.

L'usano nelle scarpe i calzolai; Perocchè'l cuojo fa molle, e pastoso,

Lo allunga, senza che si rompi mai. L'ufa ciascun cerusico famoso, Se a trapanar gli è posto nelle mani

Donzella., o putto : che non sia peloso. I profumieri a conciar gli ambracani,

L'usano i fabbri, e gli aguzzacorrelli, Infino a castraporci e castracani.

L'usano in seuola i putti capestrelli, Che fan gli sputi in foggia di vescihe, Sputetti bianchi, ritondetti, e belli.

Ma che bisogna ch'in ciò m'assatiche? Egli conviene a vecchi, ed a garzoni, E son di lui tutte le genti amiche.

L'usano spesso quei che fan cartoni, E se manca la colla, voi vedete Usarlo a quei, ch'attaccano i perdoni.

Con lo sputo talor chi muor di sete,

Par

Par che vi dica, datemi da bere: E senz'altro parlar, voi l'intendete. Io mi fon posto talvolta a sedere In un bel cerchio allora che mi pare, Che non m'aggiri il capo altro pensiere. Ho veduto le femmine filare, Allora sì che lo sputo ci vuole, Ed a torcer il filo, e ad ingroppare. S' alcun, Gigli, chiamar l'amico vuole, Senza tantos ser tal, ch'è una pena, Lo spuro ferve in cambio di parole. Altri si volge in men che non balena, Poi si ferma con rutta la persona. S'ei si sente sputar dietro la schiena. Ecco havrete alle mani una garzona, Che merita ogni bene, ed ogni honore, Ma non ne speri mai chi ne ragiona . Acciocche adunque nou ci sia romore, Basta lo spito senza gir dicendo, Che debb'io far, che mi configli amore. Ch'ella c'ha in corpo un ingegno stupendo, Come sputar dalla finestra sente, Fra sè stetla a colui dice, t'intendo. E gli apre gajamente, e inellamente, È come a chi prestezza è di bisogno, Benigna, lieta, e volentier consente. Voi se grattate un granelliu di rogna, Sputate prima, se non ve n'avvienc Danno, ch'è peggio asiai della vergogna. Dicemi spesso un medico dabbene. Che lo sputo è ricetta appropriata Alle rotture, ed al mal delle rene. Quando il Molza parlò dell'infalata, Se dello sputo allor si ricordava.

Havea da dirne tarta una giornara.

Capitolo

340 Non se ne ricordò chi della sava, E della caccia, e del gran Dio degli orti Cantò con rima si sonora, e brava. Se potesser sputar da tutti i porti, Parlo in figura, gli huomini in eterno Non moririan, se già non fosser morti. To quanto miro in lui, non ci discerno Cosà se non perfetta, perchè giova, Ed è si buon l'estate come il verno. Questa è una cosa, che si fa per prova, E quel che lo disprezza, e lo rifiuta, Spesse volte ingannato si ritrova. Voi vedete tal cosa esser renuta Vile, ch' a peso non si pagherebbe, Come gemma talor mal conosciuta. Altra è in prezzo, e guardar non si dovrebbe. Ma per tornare al mio primo lavoro: Lo sput que un buon cervel mai non increbbe. E val, se Dio m'airi, ogni tesoro, Massimamente ne i casi importanti, Dove si suol trattar d'akro che d'oro. O buen sputo, rifugio degli amanti, Quando fia mai, che degnamente appiene Qual si convien delle tue lodi io canti? Io son sopra un caval, che non ha freno, E spesso mi trasporta jov' io non voglio, Nè mi lascia passar pel mio terreno. Ecco, che ve n' ho empiuto un' altro foglio, Ed ancor son lontano dalla brocca, Ma di quel ch' io non posso, i' mene doglio. Ouesto vò dir, e a voi di saper tocca: Che'l cacciator al suo buon bracco sido?

Per dar' un gran favor gli sputa m bocca • A quel bambin, che solo intende al grido, Con gran piacer sputa la balia accorta

In

In quella parte, a cui pensando rido.

Più seguirei, ma con la faccia smorta

Corre la mia fantesca, e dammi avviso,

Che Monna Gatta ha mangiato la torta.

Io vado adesso a sputarle nel viso.

#### CAPITOLO

## D'un ragazzo a M. Anselmi.

Nselmi, io vo per tutto com'un parzo. A Havea bisogno d'un garzone ardito, Che in casa mi servisse per ragazzo. Inteso messer Giacomo il partito, Un me ne diede buono à tutte prove : . Ma per la mia disgrazia m'è fuggit). Egli ha un viso da far arder Giove, E ritornar Montone, Aquila, e Toro, E fa scorno à medaglie antiches e nove. Biondi ha i capelli, come fila d'oro, Le guance pajon rose Damaschine, La bocca e gli occhi vagliono un tesore, Ha guatature angeliche, e divine, Ma negli estetti è in tutti i gesti humano, E l'eccellenzie sue non hanno sine. Ha qual si dice buona e bella mano, E' bianco, come neve di montagna, E' letterato, e sa parlar Toscano. Non si trova in la vita una magagna, Non è chi meglio ad un cenno v'intenda Fa gran cole, alfai fatti, e poco magna... Non beve mai tra pasto, e non megenda, E' destro, accorto, ed ha due coscie sotto, Che pon starsalde ad ogni gran saccenda. Più dico, egli era in suo mestier sì dorro, Pì

42 Capitolo

Che tutto quel, c' ho al mondo o poco, o affai, I'gli haviei dato a suoi piacer di botto. Il più bello a miei dì non vidi mai , Ne'l più servizial, ne'l più prudence, Nè atti în purto più cortesi, e gai. Havea il Petrarca, e gli Afolani a mente, E a tempo, e loco, s'io gliel comandava. Sguainava un fonettin leggiadramente. Sapea tutto'l capitol della fava, Quel della piva, e quel dell' orinale, Ed anche de li miei versi recitava. Io mi guardava più di fargli male, Trovando in lui con gental creanza, Che non mi guardo a ber con un boccale. Egli la cura havea della mia stanza, Trarmi le calze quando andava al letto, E di menarmi, s'io volca, la manza. Ragazzo a tutte qualită persevto, E tenetevi in pegio la se min, Ch' egli era la mia vita, el mio di letto. Or m'è scappato; e non so dove siz, Mi dice ognum, ch' in Padova è venuto. Ove son de i suoi pari carestia. Chi dice, con l'Anselmi io l'ho veduto, E ch'or davanti, or dietro vi cammina. E l'havete vestito di velluto. Che vel guardate come una Reina, E che'l tenete fpesso tutto un giorno Chiavato nella voltra camerina, Pet temà che se va troppo d'intorno, Non ve lo rubi qualche ipocritino, Che si vive a baccelli, se a pan di forme. Dicesi, che di finalco, e d'oro fino

Voi gli fate portar fulla berretta Una medaglia d'un Duca d'Urbino.

Dove

Dove Apollo a Giacinto dà la stretta, E perchè sia la foggia più pulita, Stefa fino al calcagno una calzetta. La spada al fianco molto ben guernita, E talvolta il pugnal dopo le spalle, Per cacciarlo a qualcun dentro la vita. Che porta in capo cerre penne gialle, E che va tutto bravo, di maniera L'havere trasformato in Anniballe. E che canto vi piace la sua cera; Che'l diltenere come un facchio avanti, La notte come fiaccola, e lumiera. Che spesso spesso volete, ch' ei canti, Due madrigali, che gli havete fatto. E quaiche volta tre, saeili, e galanti. Odo sh'a tutti gli argomenti è atto, E ch'è ventto un valente scrittore In due giratinette ratto ratto. Che' l' putto con ragion vi porta amore, E di quel , ch'entra appena in calendajo! Vi ferve a tutto pafto, e di buon core. Che v'apre cen la mano il calamajo Quando scrivere, e tien la carta ritta, Ch'un' altro suderebbe di Gennajo. E fincht è piena, e d'ogni parte scritta, Ed è tutta bagnata dall' inchioltro, Cho, ta penna veloce sparge, e gitta. Egli vi lafeia fare il Facto voltto, . Stando, fe ben voleke, inginocchioni; Ed io mi pasco di sumo d'arrosto. Udendo questi e si fatti sermoni Perche caso ho' I fuo bene, e'l vostro ancora, · Non mi dolgo, ch' ei serva a tai padroni. Ma sento un tormentaccio, che m'accora, C'havea-fopra di lei fatto difeguo: : ... E starci

44 Capitolo

E starci senza io non ne posto un' ora-Ch' oltra ; ch' è pien di sì perfetto ingegne ; E mi serviva con tanta ragione, Ch'a dir il vero io l'apprezzava un Regno. Scrive un dottor, che Vergilio Marone Fece gran capital d'un certo putto, Che forse effer doves qualche stallone, Pur poceva passar tra bello, e brutto, E scrive, che ruffian su Mecenate, Con speme ancor d'immortalarsi tutto. Ch' era di quel Poeta una pietate, Perch'era entrato in certa frenelia Di farsi un di secondo il Bernia frate. Che diletto pensare, che vi dia Un garzon, c'ha del savio, e presto e benc Fa tutto quel, che'l vostro cor disia? Or se da lui tal comodo vi viene, Penfare quanto haver io ne dovea. Che far quel ch' ei faceva mi conviene . Meco non è Amarilli, o Galacea, Nè la mia ninfa, che m'incende, e lega, E non c'è nè Christiana, nè Giudea. Ma una vecchia, che pare una strega: Che s'io voglio un servigio. e' mi bisogna Pregarla, e spesse volte ella mel niega. 🗷 faria veramente una vergogna , Ch' alcun poeta la vedesse in fronte, Ch'è zoppa, losca, ed è piena di regna. Ma quel ragazzo, ch'è un Narciso al sonte, Era l'honor di questo mio mezzado: E parea proprio un Signoretto, e un Conte-Era di tutto quanto il parentado, E se non ch'è un pò piccola, e sharbato, Sarebbe stato roba da un Dogado.

La notti il verno, quando era affreddato,

Subice

Subito mi scaldava le lenzuola, E mi tenea coperto d'ogni lato. Non gli dicea sì tosto una parola, Che volete, udia dir, Signor mio caro, Onde più d'uno me n'havea gola. Per quelto adunque mi deve esser caro, C'ho gran bisogno d'un ragazzo, e voi N' havete sempre a vostre voglie un par... Sapete bene gli andamenti suoi, E conoscendo i vostri, e insieme i mier, Potete dir, non è cosa da noi. Lo per quanti ci son nol cambierei, E quando Monfignor mel dimandaffe, Se mi fesse immortal, non gliel darei. Guardate mo s'alcun lo mi sviasse, S' io lasceroi della mia furia specchio A tutte le persone babbuasse. Or renderemel pur, ch' io m'apparecchio Di dargli meco un tempo così buono, Ch' ei non vorrebbe mai diventar vecchio. Troppo abbondante in parole i' non fono, Ma sopra i fatti tenete pur conto, Ch' io faccio molto più, ch' io non ragio 13. Io le cose di casa non racconto, E se gli dessi ben ducati cento, Non gli dico di poi, così gli sconto. Egli è per haver meco ogni contento, E vo, che sol mi servi alcum volta Della orinale per pisciarvi drento. Parlo con riverenzia di chi ascolta:

Mangerà sempre meto ad un tagliere, Nè 'l giorno come gli altri anderà in volt i Ambi berremo insieme in un biochiere, Solo io voglio da lui questo vantaggio, Ch'esto sa il ragazzo, io'l cavaliere. 346 Capitolo

Dormirà nel mio letto a suo bellagio: Così ne' fatti per modo di dire, Egli sarà la donna di palagio. Non faranno tra noi disdegni, ed ire, E potrà senza ch' io gli sputi in volto, Sedersi sempre al suo piacer, e gire. Ma voi non dite, in fallo mi ci ha colto :-Io fo ben che l'havete, e non vaneggio, Massime in farto ; che m'importa molto. Questo a voi in cambio di servigio i chieggio. Me lo dovere per debito fare, E vi dico da vero, e non mottegio: Mandatemi il ragazzo, e se vi pare Di bruciar questa scritta, non sia rio, Anzi sara una cosa da lodare. Che in man del vostro Cardinale, e mio Potrebbe capitar per isciagura: E mi fareste rinnegar Iddio. Non già c'abbia pensiero, nè paura, Che di me sospettasse oncia di tristo: Sa ben sua Signoria la mia natura. Ma voi potrebbe cogliere sprovisto: Di ciò non più, ch'andrei fopra le cime. Maledicendo il giorno, che l'ho visto. Aspetto il mio ragazzo con le prime.

# CAPITOLO

Della Poefia a M. Francesco Coecio .

D'Unque cercate voi, messer Francesco, Lauri, e ghirlande, o nuova frenessa. Imparate da me, che state fresto. Deh non fate per Dio questa pazzia, Non lasciate gli studi per loguire

La povera, e ignuda poesía. Se non havere voglia di motire, Com' un pitocco , che non trova pane, Per mostrar boile, o per saper ben dire. Son, Coccio, in maggior prezzo le puttan, e Che non fono i poeti a tempi nostri, Se soutassero muschio, e ambracane. Quanti vedete voi con gli occhi voitti, Andarsene a gran passi allo spedale, Per la vaghezza de purgari inchiostri • E ci bisogna, Coccio, haver del fale, Io parlo a voi, che sete savio, e dotto Per un cerro giudizio natorale. Se'l saper quattro cujus, sette, od otto, Fesse un Poeta, ne vedreste tanti, Ch'l mendo faria sgombro di biscotto. Benchè ce ne veggiam per tutti i canti Una mandra si grossa, ch' io ne spero, Ch' ella avanzi di numero i furfanti. Non tanti benefici ha in se il clero, Non stranno i frati così larghe entrate, E non ha tanti tiroli l'impero. Tanti non hebbe mai frutti la state. Tanti non hebbe il verno ghiacci, e neri, E tanta non ha il Papa autoritate. Ma sono tutte le disgrazie lievi, A rispetto del danno, e dishonore, Che per ester poeta tu ricevi. Ch'ancor, che fossi, e più dotto, e maggiore Di quel, che già cantò l' anne d'Enea, Sei matto fe tu penfi haver honore. Scriva l'opere use Calliopea. Le detti Apollo, Orfeo le canti in lira, E liano poi stampare in Balilea. Se un folo in tanto numero le ammira,

P 6

Allor con riverenzia te gl' inchina, Ma presto v'è chi ti commove ad ira. Se vai per strada!, e un dietro ti cammina, Che porge il dito, e dice al Sozio, vedi, . Ecco, ecco un poeta di dozzina • Morir allor per collera ti credi, E quali affatto ti scopasse il boja, Mancar ti senti le ginocchia, e i piedi -Egli è duol da crepar, quando ti soja Un pover di virrà, ricco d' anelli, Degno che come bestia se na muoja. E questo avvien, perchè i signor novelli, Mentre tengono in vita altro coltume » Han sepolta la gloria ne i bordelli. Dicon, che la ricchezza è il chiaro lume, Che riman dopo morte, e'l goder lieti, La gola, il fonno, e l'oziose piume, O ignoranti Prencipi indiferett, Sete pur voi cagion che'l vizio regna > E alcun si lamenta de' i pianeti. Venere, e Bacco ha spiegata l'insegua. E insieme con Marte, oggi bastardo, Di tor dal mondo ogni bontà difegna » E quanto si dovria non v'ha risguardo Sovente l'occhio sano de' migliori, Tanto ciascuno al proprio bene è tardo Anch' io entrai, fir tempo, ne i furori, E volli esser poeta , e incominciai: Le donne, i cavalier, l'arme, e gli amori . Poi caddi a terra, e suso mi levai, Ma quando i fui della pazzia guarito, Segnai quel falto, e non vi ci tornai Ma perchè potrei gir in infinito. Io torno a dir , che non cangiando fule

Coccio, vi troverene a mal partito.

Già fu la poesia cosa gentile, Già fu c' haverla grata si solia, Già fu tenuta l'avarizia a vile. Già un poeta riverir s' udia, Archi se gli sacrava, e statua d'oro, In quei buon tempi, che virtu fioria. Or si sence gridar gemme, e teloro, Imperi, Signorie, Mitre, e Corone, E seco è, Donne Muse, il vostro Alloro. Però favio è colui, che si propone Un viver cheto senza invidia havere,... Se alcuno fa un sonetto o una canzone. Che spesso si suol dar ladro piacere, Quando veggiam fra bestie un ser cotale; Usar audacia in luogo di sapere. Ma questo giova, e questo adesto vale, Onde not, che peccamo in timidezza, Per la Dio grazia havemo sempre male. Puossi adorar per fanto chi n' apprezza: S' aggiunge a questo, che son magri, e vecchi, O almeno usciti della fanciullezza. Or ritorniamo a casa con gli orecchi, Nè ci curiamo più se quello, e questo, Come gli piace, il fuo cervel fi becchi. A voi non sia più duro, nè molesto Il bel fudor de gli honorati fludj. E tenete una burla tutto il resto. Nè vi dolga se son di gloria ignudi Appresso il volgo, che non stima degno. Un' huonn, che sia senza denari, e scudi a Questi vi ponno assottigliar l' ingegno, Farvi immortal : ma non pensate por , Che algun vi presti un laccio fenza pegno ... O Arecino, benedetto voi, Che vendete li Principi al quattrino,

350 Capitolo

E gli stimate men d'asini, e buoi E perciò quel dialogo divino.
L'ignoranza lor madre conoscendo,
Drizzaste degnamente al bagattino.
Insin, Coccio mio caro, oggi la 'ntendo:
Onde in donar a voi questo consiglio,
Poche parole, e molti satti spendo.
Mandate omai la poessa in esiglio,
E volgendo da lei trutti i pensieri
Al bel cammino, a cui drizzaste il biglio.
Lasciatela a i pedanti, e a i barbieri.

#### CAPITOLO

# A Monf Gri .

Val sia lo studio mio mi domandate, Signor mio caro, e quale vita io tengo. In questi tempi caldi della stata. Io nell'acre castellimon disegno, E lasciando gl' mchiostri e' L volger carre, Ho messi i miei pensier surri ad un seguo -Stansi i surori , e i poetar da parte , Non son d'amor, ma di me stesso amicos. Fo facrificio a Bacco, ho in odio Marre. Il troppo cibo è mio mortal nemico. Uso il vin gasbo, e l'agresto mi piace, Non sto in ozio giammai , ne m. assarico. La lingua mia, o ch'ella sempre tace, O se ragiona pur quando che sia. Voi la sentite ragionar di pace. Mi fido in Christo e in fanta Maria , Nè or, come solos, del refinmento. Faccio dispute in casa, o per la via. D'ulcir fuori dell'infeig so Taga encionec,

A Monf. Grt.

351

Fineke'l di non si inchina in ver la sera; E s' io cammino, vado a passo lento. Se la mia donna è ritrosetta e altera, Poco mi cale, e men se Lauretta Più non mi vuol, nè mi fa buona cera. L'avviso d'un amico mi diletta, Che dice: Sozio, i di caniculari, O statti sodo, o giuoca alla civetta. Non pratico se non con secolari, Vo per tempo alla messa e stando in Chiesa " 🥆 Non vado a ricercar tutti gli altari -S'io fo tre passi la toga mi pesa, E ho invidia fovente ad un betrino, Che veste meglio senza tanta spela, Mi diporto talvolta a un botteghino Con un librajo, ch'è detto Trajano, Huomo schietto, e dabbene in chermisino. Quì si ragiona del parlar Toscano, E di lettere Greche, e di Latine, E poco ci si tien del Veniziano. Ci si ragiona d'altre discipline, Di creanze, e di vita cortigiana, E di materie humane, e di divine. Si parla insieme d'ogni cosa strana. D'orchi, di streghe, infino d'un follette, E della Fata Alcina, e di Morgana. Quì vengono persone d'intelletto, Parte ci son, che conoscete voi, E parte diqueibuoni, ch' io v'ho detto. Ci viene un putto, che saria per noi, Idest potria servirci per ragazzo, Che non pensaste mal de fatti suoi. Egli dipinge, qual si dice, a guazzo, Ma così gentilmente, ch'è una gioja, Edè un fanciul da fette, e da follazzo.

52 Capitola

Ma perchè in tanto il caldo mi dà noja; Quì voglio haver la lettera fornita: Vivetevi, e bramate ch' io non muoja: Che tale è per adello la mia vita.

# CAPITOLO

#### A M.Daniello Buenriccio.

H Ebbi la vostra lettera, Cugino, In cui mi descrivete la cittade, Che lasciò a san Silvestro Costantino. E se lunghe non fossero le strade, Giì m'havereste a ricercar con voi Quelle sante, beare, alme contrade. Ma giuro io ben, che vi verrò dipoi Che seco porterà, partendo il verno, Le pioggie, i venti, e tanti ghiacci suoi. Che m'è venuto un disiderio interno D'esser in Roma col piacer di quella, Ghe fa dell' alma mia sì mal governo. D'esser in Roma santa, in Roma bella, C'hebbe già fignoria, scettro, e corona, Di quanto scalda la diurna stella. Non tanto per veder costi in persona Lo illustre, e venerabil Culiseo. Di cui tanto si scrive, e si ragiona. Non la Guglia, ov'è il pomo, ch' accoglice Il cener di chi senza Durlindana Orbem terrarum si sottometteo. Non la Ritonda or fagra, e già profana, . Là dove tante statue erano poste, Che havean legata al collo una campana Non le Chiese vicine, e le discosse. Non porte, e strade, e tante genti fante,

Senza

Parte infilzate, e parte fatte arrolto. E non le Terme note a ogni pedante, Nè con i cinque Colli l'Aventino, E quel c'hebbe il cognome da Pallante. Nè il ponte Teodosio, o'l Talentino, E gli altri quattro, nè i Teatri, ed Archi, Odi Tito, o di Giulio, o di Tarquino. Non per veder tanti animali carchi Di Vescovi, d'Abati, e Cardinali, Assai più che non fono in Cipro i Parchi. Non quel, che tra le cose principali Io metto, di veder i vivi marmi Degli scultor più chiari, ed immortali. Potrebbe il Laocoonte spiritarmi, Il Mercurio, e l'Apollo, e l'altre cose, Ch' alzano infino al Ciel le prose, e i carmi, Non per queste, e mill'opere samole, Ma per baciar a Michel Agnol vostro Quelle angeliche man miracolose. E contemplar appien con l'occhio nostro Il Molza, e gli altri, c' hanno fatto, e fanne Fiorir quest' anni col ben colto inchiostro. And abbracciar non basterebbe un' anno Il Mauro, se quell'anima non fosse Disciolta dal mortal terrestre panno. Potea ben morte, quando lui pereosse, Far più tosto a mili altri sentit pria Le acerbe ; e penetrevoli percosse. Bramo goder ancor, com'io solia, I dotti , e faggi ragionar honesti Del mio Marmitta: o dolce compagnia! Segua chi vuol quei personaggi, e questi, E tutti impari delle corti affatto Con le creanze, i portamenti, e i gesti. A me la liberti pare un bel fatto,

354 Cupitalo

Senza la qual s'alcuno diffinisce, Che vi sia un picciol ben, dite ch'è matto-Chete il disso perfin che si fornisce Il gran disegno di quella cappella, Che fa ch'ognun s'ammuta, e impallidifet. Vorrei veder quella spagnuola bella: Messer Daniel, che d'anima vi priva. Vi trafigge, v'ammazza, e vi flagella. Vorrei saper com'ella riusciva La sera horrenda, che della muletta Cadde, non già come persona viva « Vorrei veder s'ell'è così vaghetta, E s'è muy graziosa, e muy galante, Muy buona roba, e muy purgata, enecca. Vorrei veder se voi le andate avante, E se dietro per banchi: alcuna volta, Su quel caval, c'ha si gentil portante e Vorrei veder, se sua merce si volta, A farvi ogni favor, come scrivete, Tosto ch'un sol de'vostri detti ascolta Vorrei veder per qual cagion tenete A dormir vosco in camera la notte, Che non mi piace, il ragazzin, c'havece Bramo ben di veder montagne, e grotte, E quante ivi dal tempo invido avaro Pictre, e colonne son spezzate, e rotte. Ma sopra tutto haurei di voder caro Un non forchi, che mon mi fido a disc. E riverisco come il verbum caro, L vorrei leco, ergivere, e morire «

Post scritta, Monsignor è sopraggiunte, il qual di voi mi chiese molte cose, Ed io nel sodissei di pinto in punto. Egli brama d'haver di quelle rose,

Che ci mandaste à dieci del passito, In mezzo'lverso sì fresche e vistose. E dice che v'ha ognor dal manco lato, E vi ricorda un giorno a dar risposta Alla settera sua, che v'ha mandato, Cosa, che sar dovete, e nulla costa.

# DIMRIME

AGNOLO FIRENZUOLA

CAPITOLOR

In Lode della Seie.

P Erch' io so, Varchi mio, che voi sapete. Quanto fien suor de gangheri voloro Che non hanno notizia della fete. E ch'accozzato insieme ogni resoro, Chi ci ha concesso l'humana natura, Che quella vince tutti quanti loro u Vi mando questa carta a dirittura, C Acciò costà in Firenze ad ogni pallo. Lodiate questa nobil creatura. Gli è pur nell'haver fete un grande spatto. E quello è veramente un huom dabbene, Che ha sete, e può ber per ogni chiasso e . Habbi un d'argento, e d'or le casse piene, Sia fignor, mi fai dir, sin di Numidia, Sia sano, sano, e dorma bene, bené. Non gli habbiate per questo astio, ne invidia. Che'l porre il sommo bene in simil cosa E' mi farete dire, una perfidia. Invidia habbiare a chi sempre ha nascosa, Anzi 356 . Capitolo

Anzi attaceata la sete al palato, Ch' n quella sola ogni ben si riposa. Ma voi m' havreste per ismemorato, Se io non vi rendessi la ragione, Perch' io le son cotanto affezionato. Ch' io vi conosco d'una condizione, Che senza il quod, quid est, o' l propter qui a, Non date fede-alle buone persone. Volgete dunque a me la fantalia, Perch io vi voglio ogni cosa provare Per marcia forza di filosofia. Dovete dunque sapere, e notare, Che le cole, che son cagion del bene Più che' I ben stesso si den tener care. Verbi grazia, cinque, allo, quattro, e trene, Ti fan vincer duoi scudi, non a soro, Ma a' dadi sei sforzato voler bene . Perchè tu non potevi carpir l'oro, Nè vincer, nè giucar, nè far covelle, Se non haveilin voluto costoro. Ma conciosia che tra le belle belle. E buone buone cose, e sane, e liete. Sia la miglior l'immollar le mascelle, L che di ciò ne sia cagion la sete, Senza la quale il bevere è imperfetto. La fete più ch'l ber lodar dovete. Diceva il Signor Prospero un bel detto, Per mostrar che la sete era divina, Lodaudo la cagion più che l'effetto, Che' l primo ber la sera, o la matrina. Dopo il popone, o dopo l'infalata, Stimaya più che Civita indivina. Che la natural sete, accompagnata Dall' artificio di quelle vivande, Faceva la bevanda esser più grata.

Ti

Be vendo un'acqua da lavar mutande, Disse Artaserse già questa parola Dopo una sete grande grande, grande: Che più piacer di quella acquaccia sola Haveva havuto, che s'un botticino Di Trebbian gli passasse per la gola. Haveva una gran sete il poverino Patito un pezzo, e vedevala quali: Però gli parse l'acqua me' che' l ving Io vi potrei contar mill'altri cafi, S' io volessi le storie squadernare, Che voi ne rimarreste persuasi. Ma che fo io ? non vorrei mostrare Far del maestro delle storie adesso, Ch' elle son cutte ridotte in volgare. E non ci è hoste, e non ci è birro, o messo, Che non fappia anche lui, che Cicerone Fu quasi quasi soldato ancor esso. Basta , ch' io v' ho mostrato per ragione, Per autori, e per esempli poi, Che io ho una buona opinione. E che la sete tratta tutti noi Molto meglio, che' l Bugnola in Fiorenza Non usava trattar gli Avventor suoi. Quest' huom vendeva la carne a credenza, E' debitori in sul desco scriveva, Ulandovi un'estrema diligenza. E tutti in venerdî poi gli radeva, O gli faceva radere al fattore, Quando'l fuo desco far bianco voleva Saria la febbre cosa da fignore Per quella estrema sete, ch'ella ha sece, Se si potesse bere a tutte l'ore.

O quei che stanno al governo con teco, ha luogo di giulebbo, o di stillato

Capitolo. Ti dessin cotal volta un pò di Grece. Però tra tutti gli altri è sciagurato, E dishonesto il mas della quartana, Che tò la sete al povero ammalato. Questo sì ben, ch'è una cesa strana, Ed io lo so, che provai tanti mesi La febbre pressa, e la sere lontana. Sian benedetti li medici Inglesi, E i Pollacchi, e' Tedeschi, ch' almanco E sanno medicare in que' paesi. Com' uno ha mal gli fanno alzare il fianco. Con un gran boccalaccio pien di viao, E'n pochi giorni te lo rendon franco. Io conobbi un Tedesco mio vicino, Che per una gran febbre, ch' egli haveva, Havria bevuto Ottobre, le san Martino. Ed al maestro, che gli prometteva Levargli quella sete immediate, Poi della febbre curar la voleva, Rispose: e' basta che voi mi leviate La febbre, and io ho tanta passione, Poi della sete a me il pensier lasciate E se saputo havesse il compagnone, Che levata la febbre in quello istante, Se n'andava la sete al badalone. Havria cacciato il medico, e l'aftaute, E voluto haver sete a lor dispetto: O Tedesco gentil, o huom galante! Havea'l Moro de' nobil gran rilyetto A' baccegli se gli eran di quei buoni, Che dan sete la norre insin nel letto.

E volca male a fichi badaloni,.

lid ancorché sian dolci com' un mele, Egli teneva frutte da poltroni. E con ragione, alle sante guagnele,

Volcr

Voler mangiar queste ficacce molle, Che ti levan la sete è pur crudele, Le frutte, come dir, nate n'un colle, Che non habbia vicin qualche pantano, Se gli può comportare a chi le tolle i Che le non fanno il bever così strano, Come mill'altre porcherie, che noi In bocca tutto'l giorno ci mettiano. Un Fiorentin, che' l'conoscete voi, Ch'è riceo, e litterato assai nel vero, Ma non mi domandate il resto poi. Usava dir, che nel faisi un cristero Era ogni suo piacer, perche quel die Havria bevuto un pozzo intero lutero. Io non voglio un bel punto lasciar quie In favor delle lingue, le quai fanno Venir più sete, che le spezierie. E conosciuto ho molti, che le danno Innanzi a soppressati, e salucciotti, Tanto piacer drieto trovato v'hanno. In somma 19 trovo, che gli huomini dotti Voglion le pesche, perchè le dan sete, E sopra tutto i preti ne son ghiotti, C' han buona entrata, come voi sapete.

# INLODE

Delle Campane al Signore Gupiterotte de Bardi , Conte di Vernie .

TRa tutte quante le munche humane,
O Signor mio gentil, tra le più care
Gioje del mondo, è'l fuon delle campana.
Don don don don don, che ve ne pare?
Solo

Solo à fentir quel battaglio, in buon anno, Non vi sentite voi sollucherare? Forse si pena a temperarla un' anno Come un liuto, che quando lo vuoi Metter in corde è pure un grande assanno » Queste al bel primo sonar te le puoi, E come stanno lor sempre accordate, Così stessimo in corde sempre noi. Equanto più son tocche, o mal menate, Tanto più fanno il luono stagionato, E tanto han ben quanr' elle son sonate. Io ne fui da piccino innamorato Del fatto loro, e quanto più vo in la, Tanto più mi ci son rinfocolato. E quello Amor cotal consitto m'ha Di drieto un pizzicor, ch' io son disposto Bandir la lor dolcezza in quà, e là. Perch' io conosco, che 'l tener nascosto, Il piacer c'ho di lor cavato, e'l frutto. Mi farebbe un homaccio tosto tosto. Che'l ricordarmi fol quando era putto Il gran piacer c'hebbi di due campane. Mi fan venire in succhio tutto tutto. E stavo allor le belle settimane A rimenarvi drento un mio battaglio. Che m'acconciò un frate colle mane. E pure e or se mi venisse in taglio Una, campana nuova 🐧 fz penfiero , Che dua colpi i' le darei nel berzaglio . Ma son le donne, che san daddovero, Ch' a questo suon ne più, ne men s'avventano, Com' un villano a un fico sampiero. Nè pensar, che a sonar pigre diventino, Fin che'l battaglio non scappucci, o esca

Della campana, o le funi s'allentino.

Ma

Delk Compane. Ma come è verifimil, che imerete Sì ghiorea cofa, e di cunto piacere, Che par, che per dolcezza il fiato t'efea. Un fuon, che I ghiotto ne lascia il tigliere, Lo studio il favio, il monaco la cella, L'ufizio il prete, il dottore il dovere. Chi non impegnerebbe la gonnella, Per haver sempre in corpo quel contento D'un buon bactaglio in mezzo alle budella. Però stan volentior presso un convento Le donne, come a dir fanto Agostino. Ch'a ceni festiccarola vi dan drento. Che quel fentir fotare à mattutino, A terza, a sessa, la donna sa lieta. Più che terrei i piacer del Magnolino. E non è vecenta si rancida, e vieta, Che non Mitemerisca in su gli arnioni. Se sente un scempio sonare a compieta. Le ho visto a miei di mille vecchioni Ringalluzzate tutti, pur vedendo Wa baccaglio per aria ciondoloni . Ma perciocche l'andarmi ora avvolgendo Senza qualchi ordinuzzo, a mezzo Agente Saxebbe a Siena il fenno andat caendo. Perd vo farmi un pochin da discosto. E metrarvi le cose di più stimat Poi andar drieto al M, ch'io m'ho proposto. Dunque Rate avvertiti iff prima, in prime, Finch' io vi mostri tutto il naturale Di quel facto non mai più dereo in rim Le campane hanno intorno una cotale. Rittatta proprio com" tina corona,

Anzi è una corona al naturale. Poi colà entro, ove'l battaglio from

V'è largo, larga y e leuro, kuto, kuto,

Com

Com'entrar proprio nella Faltarona. Dico, ch' un Italian forzuto, e duro. Ortenne per lor mezzo una vittoria, Perchè l'usò in cambio di samburo. E per ridur questo satto a memoria. Egli ordinà di farle incoronare, Ch' a Ficaruolo è stata questa storià. Come se a dir, che volesse les fare Quella ghirlanda, acciocche le persone Le dovessino amare, e riguardare. Quei tre buchi fan gran confutione, Ch' ell' han nell' appiccagnolo, e nel vero Gli è passo inteso da poche persone. Equella opinione ha più lo'ntero, Che come in tre il battaglio s'adopra, Cosi tre buchi lor facesse il clero. Mà io non vò già io sceprir quest' opta, Con dir quai fian quei buchi , e'n qual la fune Manco filogri, e l'hnomo manco scuopra : Balta che le campane del comune Suonano a fuoco , a raccolta , a martello , Al feemo, al sondo, al quadro delle lune. Ecci anche da notare un colpo bello D'una ragion, che chiama a mena i frati, Che si suona dirieto col martello, E se voi siete mai in San Marco stati, Al tempo che'l parer più ch'esser buonz Vi faceva acquistare i magistrati. Ven'è una nel chiostro penzoloni, E perchè faccin questo, s'io not dico, La voltra Signoria me lo perdoni. Che'l voler un convento per nemico, Che fia uso su' pergami a gridare, Non è da configliarne un vostro amico. Senzaché v'è su tappe da notare,

Che a dirvi il vero, e'non me ne da'l cuore, Potervene a mio senno sodisfare. Ben vi aprirò, perchè quelle delle ore Si fuonin da rovescio, o se su fatto Per lor riputazione, o loro honore. Ch' io so ben, signor mio, che non v'è piatto Ch'a drieto sempre van quei magistrati, Che son da più, o in potenzia, o in atto. Va il prior dietro a tutti gli altri frati, Non havere voi vilto a processione A dreto a dreto andar sempre i Prelati i Questa fu dunque la vera cagione, Chese dietro il battaglio a gli oriuoli, Che l'ir dinanzi ha men ripurazione. Oltrechè si dan dietro i tocchi soli, Da una banda, e puossi adagio, e presto Batter i colpi, come tu li vueli. Nel mezzo non potrebbe avvenir questo, Che come la campana entra in furore, Non si può coti dare i colpi a sesto -Questo è quel suon, che tien liete le suore, E sopra tutto quel sonare a messa. Le fa venir tutte quante in fervore. Io conobbi a Perugia una badessa, Che come l'occhio al campanajo voltava, La si sveniva in cella da per essa. Il padricciuol, che 'n ciel sonando andaya, Tanto sonò, sonò, che'l poveretto 💤 Poco mancò, che non si scorticava. Fan le campane i frati andare al letto, E se poi a martutin gli fan levare, Come credete, non l'hanno in dispetto Perchè questo l'aspetta la comare Nel porticale, o fotto il campanile, Che si vorria fornir di confessare...

·· Cantholic mill, spite pa catio d'after qui confier. Per rivedare in viso il fraticelle. Ch'egli hatelte a mudific force il suo stile e Che'l filog delle campage fia'l più belle. E'i più dolca di satta gli flatmanti s Loccedo havervel diginto a presenta. Ma le gli è antico, e le l'usir le genei, Che furo innanzi che Noe incciali Quel vin, che trasse de primi sermenci. Questo è bene un de più profondi pall, Che noi habitume anome come ter Enon è mica da hacquini bashi ili : Molti han già detto che l'hanon mouden Tra gli flormenti di Nabitocenolorre In guazzabugho mezzo fomemano: Questo nel cervel min malto man carne s Perchè gli è suon da farfe manifestone Se fullo ben n' un fondo d'una torre -Io ho voluto trovar questo testo . Perch'ognun cerchi fe Pantica gente Conobbe questo fuon, come se il resto. E che da sè a sè si ponga mente, Se al tempo nostro egli è stato trovato, O se su pur in uso anticamente. Questo è ben ver, ch'allor per ogni laro Non fe ne vedev' una penzolare, E ch'un battaglio a dieci era un buendate: Vedete or in Turchia come usaniare Quei gran Bafeià,-così faceva, allotta Le gente meta, e non credeva errare. Ma or la cola altrimenti è ridotta, E son falite in più riputazione, Che ogni Chiefa una se n'ha condocta E questo avvien che la religione Più che l'antica affai fi val di lero,

Ond'

Ond'elle sono in maggior divozione. E però ordinòn' un concistoro, Un certo di quei buon papi all'antica, Che non ci lavoravan distrasoro. . Che la campana si, si benedica, Poi si battezzi, e se le ponga il nome. Prima che in campanil l'ufizio dica Gli organi, ch'anco lor san sì ben come Si dica il vespro, e le messe cantate, Non hanno questo honor sopra le chiome d Che le lor canne non fon battezzate. Nè nome ha l'una Pier, l'altra Maria, Come hanno le campane prelibate. Vorrei far fin , ma fento tuttavia Un battaglio di dietro dire: scrivi. Metti in rime si dolce melodia. To che fo ancora i latin per gli attivi, Me gli rivolto, e li vorrei pur dire, Ch'io non vò ancor declinar pe' passivi . Allor fruga egli, quando io vò disdire; Talchè m'è forza ubbidir, s'io non voglio: D'un colpo di battaglio sbalordire. Che ben sanno le muse, ch'io non soglio Girle cercando più col fuscellino, Per non gittar lor dietro l'opra, e l'oglio. Nondimen gli è poi il suon tanto divino, Ch'io dò le spalle al buon battaglio: avvenga Ch'io non habbia lo stil molto satino. El dico,che se ci è verun, che tenga Le campane in dispregio, all'eccellenza De'campanili un pocolin si attenga. E se ci mette un miccin d'avvertenza, Ei vedrà, che nè pissero, nè storta Hebber mai cassa di tanta eccellenza. Di qualche cosa s'è la gente accorta,

Capitolo Poiche la fa lor dierro quella spesa, Ch'ogni campaniluzzo se ne porta. Digovvi cosa: da non esser cresa; Che sono in Roma mille campanili, Che i preti entro vi spendon più che in Chiefa. O campane più dolci, e più gentili Che i pisser! se ben han le bocche strette Come facevan gli huomini fottili-Per voltse amor tant' opera si mette Acfare i campanil, che acconci stanno Con mille gale, emille novellette. Voi dimofisate in qual mese dell' anno Son lunghi i giorni, e come il verno ancore Si fan piccini, e correndo sen vanne. Pel voltro tentennar, per voltro amore Il tempo si divide in mezzo, e'n quarti, Questo è il pianeta, che distingue l'ore ... E non è il Sol: che'n quelle nostre parci Sta folo il giorne, e come notte viene Restamo al bujo, com huomin da facti-Bel anche il giorne bene fpello avviene-Che i nugoli lo cuopron tutto quanto: Orve, eguarda-aller-che-ora-egli ene :-E peró vollo fer-Prancesco-un canto, Tiogliendo, alle-campane, il lor-diritto, Per darne al Sel si falfamente il Ivanto Uhtristo a me, deve mi seno lo seto! Che se torna agli orecehi a'suo' amoreyoli, Io non farò situr smo in Egitto. Ma dichino a lor mò-quelli sazievoli, Che val più un toeco sol d'un buon battaglio, Che valli, e-monti, e boschi ginestrevoli Poeti non m'attaccate un sonaglio,

Con dir che spesso una rima medesima Ripiglio, e'n la gramatica m'abbaglio.

Chie

Ch'io vel vò dir per non tenervi à cresima. Che'n lodar le compane, o salde, o sesse, Io non mi cuto guadar là quarefilna. Ed anche quando ben disposto havesse Ad offervar le regole del Bembo, Sarà forza al battaglio m'arrendesse: E quante volte mel cacciasse in grembo, Tante fare'a fuo mò, cotal m'aggrada Sentir da quei suoi tocchi per ifghembo. E perch' io ero uscito della strada, Surà buon che vi torni, che le gente Non dica, ch'io non so dove mi vada. Ma fate che'l mio dir tenghiare a mente, Infino a tanto ch'io v'havrò infegnato, Come si ha a fare a sonar dottamente. Vorrebbe il doppio durare un buon dato. E nel principio effer menato adágios Poi da fezzo tener più spessicato. Poi sul finir, far di nuovo a bell'agio, Anzi in quel modo proprio sminuire, Che fa, sonando a collegio il palagio. O che sinaccata d'Icezza è sentire Un certo mermorio; che la campana Suol fare appunto in ful bel del compire! Suonasi a voto poi fra sertimana Cert'ore stravaganti, ma bisogna Tacer, che qui la guasta chi la spiana. Questo dirò, che chi non vuol vergogna, Gli è necessario, che le funi meni Cotal che duri il suon quanto altri agogna. Che s'a un tratto che'n campanil vieni, Tu compisci il sonar, poi te ne vai, Tu lasci i parrochian di sdegno pieni • E se'n questo le schiene atte non hai,

Che quivi sta la forza del fonare,

Al

368

Al cherico la briga lascerai. Che questi cotalon lo possan fare, C'hanno schienacce, che alle volte ho visto Le campane, e le funi lor spezzare. Con bocca anche fonar spesso s'è visto In Roma già da certe camiciare: E nota il modo, ch'io non paja un tristo. Mettiamo caso, ch'un venga a sopare N'un campanile, ove cinque ne fiano, Etutte a cinque le voglia adoprare: Co i piè sen piglia due, e due con mano, La quinta poi si prende con la bocca, E fassi un sono a cinque da Christiano. Ben sai, che a pochi tanta forza imbocca Natura avara da i suoi beni, e in oltre Tante campane per chiesa non tocca. Suonasi questo suon sotto alle coltre; Perocché'i campanajo nel campanile Può far la nanna, e sonar mentre poltre. Di qui si vede se'l suono è genzile, E se lo fa con agio il sonatore, Dappoiche lo può far sotto al covile. S'io vi dicessi che col culo ancore S'adopera il battaglio, e si rimena, Voi pensereste forse a qualche errore. E pur si fa per schifar quella pena Difar con bocca, e rovinarli i denti: Cosa, per dirne il ver, d'ingegno: piena. Che si piglia un baston lungo da venti In venticinque dita, e sì s'attacca A i piè la fune, in mò che non allenti: Poi vi si metto l'una, e l'altra lacca A feder fopra, la fune menando Dinanzi al corpo, e poi si suona a macca:

Col culo in giù, e'n sù ben dimenando,

Con

Con paca scancia ne farai nécise

Il fuona adagio, e prefin al tue comundo.

Io vi potrei mille altre cost dicen

E scopricui mille altre cost dicen

Ma ema par pur tempo de since.

Ch'a ciò ch'io mance singuliranno i preti

Che mettendo il barragise alle campage.

Di quasti monister turti i segrati a

Tutti, ch'un non ne manca a banno alle mani.

#### · (1. Nella Moste d'una Civatta.

: (: Entile augelle, che dal mendo errante I Pantendo nella tua più verde esade, Hai'l visser mio dogue ben privo, e callor Dalle fempre bente alme contrade, Là dove l'aime femphicere, e fauten Drizzan, deposto il perron peste, il passo, Ascolta quel, ch'assai vicino al sasso, Chection rinchiusa la ma bella spoglia. Del partir mo, la notte e'l de fi lagnan: E tutto il petre bagna Dilagaime, ed il cor colma di duglia: Che perfi ogni piacer al viver mio Quel de, ch'al Ciel santa spiegast il volo: Da indi in quà, ne graffa, ne gentile, Non hebbi cenà mài, ma magra e vile; Talehersevente al mio desco m'involo: E son venuto, senza te incoblio-A i pomirossi, a i beccasishi, ond'io-Dire odo poscia, andando tra la gente, Quel poveriu divien magro sovente. Ohime, che chiusi son quegli occhi gialli, Che felean far di fendi, e di doppioni, E del ben di banchier, fede fra noi: Spez370. In Morte

Spezzinfi adunque, e brucinfi i panioni, · E stur per le fratte, e per le valli, I petti rossi so ne vadin poi Che la civetta mia non è con noi t Che con quello smontare, erimontare. Ed ora in quà, ed ora in là volcarsi. Abbassarsi , e innalzarsi , Fea tutti intorno a sè gli angei formare: Eliera, e vaga ogun tenea fospeso, E giocalava con tal maraviglia, Che quali a marcia forza, e lor dispetto. In sul vergon gli sea balzar di netto: Di poi lieta ver me volgea le ciglià, Quafi volesse dire, un ve n'è preso: Mi tenea'l core in tanta gioja accelo, Ch'io diceva tra me, mentre ella è viva, Sarà la vita mia dolce, e giuliva. Non havea ancor il vago animaletto Visto, sei volte ben tonda la luna. Quando morte crudele empia l'affalse. Ed in un tratto, con doglia importuna Cotal le strinse il dilicato petro. Che: d'herbe, o di parol virtù non valle A trarla delle man invide, e faise: Ond'ella del suo mal presaga, visto -Venir la morte a sè con pronti passi, Gli occhi tremanti, e bassi Mi volfe, e diffe, ahi fconfolato, e trifto Sozio, con chi già tanti, e tanti augulli Fatt' habbiam rimaner, fopta i panioni » Venur'è l'ora, ch'io men voli in Cielo, Scarca del mio mortal terrestre velo: È dove le civette, e i civettoni, Gli alocchi, e i guti leggiadretti, e saelli,

Si posan lieți, il guiderdon con elli.

Delle

Delle fatiche mie possa fruire: Rimanti in pace, e più non poteo dire. Qual rimasio quando primier m'accorfi Del caso horrendo, spaventoso, e fiero? E maraviglia è ben com' io sia vivo! Qual padre vide mai destro, e leggiero Figliuol fopra un destrier feroce porse D'ogni viltà, d'ogni pigrizia schivo, Mentre corre più lieto, e più giulivo, Caderne à terra, e rimanerne morto: Che cangiaffe la fronte così presto. Com'io veggendo questo: E lungo spezio suor d'ogni conforto, E senza al pianto poter dar la via Stetti: pur poi con voce assai pietosa, Rivolto al Ciel, gridai, chiamai vendetta: Ahimè chi tolto m'ha la mia Civetta? Anzi la mia sorella, anzi la sposa, Anzi la vita, anzi l'anima mia, Quella, ch'a fare una buffoneria Toglieva il vanto a i gufi, e'barbagianni, Degna di star fra noi mille, e mill' anni. Che farò lasso il giorno adesso quando. Sono i bei tempi, dopo definare, Privato della mia delce compagna? Che mi folea con essa sempre andare, E con un'asinel mio diportando Ora per questa, or per quella campagna: E ù cantando il lufignuol fi lagna: E dove sverna il gentil capinero: E dove il male accorto pertiroffo Alletta a più non posso: Eù s'ingrassa il beccasico vero, Tender l'infidie, e mentre io li prendeva, Un mio servo carcava l'asinello Di

Di legne, per poter cuocer la sera La caccia, e fac con essa buona cera: Così licho passava il tempo, e quello, Che sopra ege atra cost mi pieceva, Era il ben pazzo, ch'ella mi voleva: Or tutto il mio diporto, e'l mio riparo, E'pianger la fua marce col formaro-Canzon, se ben vedi acceso il difio A far più lunga la ma corre tels, E la Civetta mia porgerti I file, Scapca è la penna » e cotal fatto è'i fille. Com' al foffiar de venti una candela: Però vò poner fine al duro pianto: Che ci sarà chi piangerà alcrettanco, Con stil più grave, più canore, e bello, Se non m'inganna il mio caro affinatio. Discreto afinel mio , che già portafti Sopra gli homeri tuoi siricche piume, Ed ogni fine maniera, ogni costume, E le prodezze file , tutti i fuoi gesti , Già tante fiate lieto ti godefti : Con quella voce sua chiara, e diftefa, Mostra quanto la morte sua ci pesa.

### IL FINE.

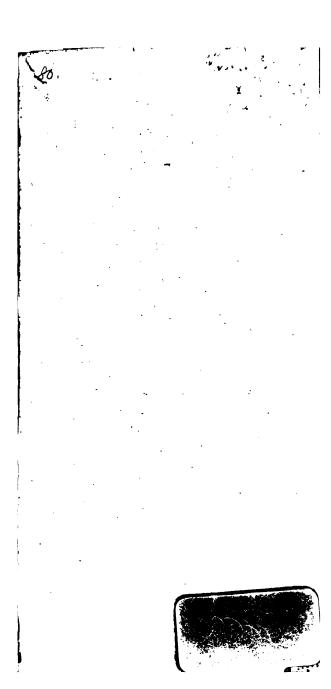

